# el Periocico

www.elperiodicoextremadura.com

# Primer fallecido por el virus del Nilo en Extremadura

La víctima es un hombre de 83 años que permanecía ingresado en el Hospital Don Benito Villanueva La región acumula 24 casos y hay seis personas hospitalizadas, dos en UCI

PÁGINA3 .

Carlos Giil Uno de los puestos del mercado franco instalado en Vegas del Mocho, en Cáceres. El mercado, una olla a presión: «Si nos trasladan tendremos que cerrar» Los ambulantes acudirán hoy al pleno arropados por representantes de la Asociación Empresarial de Comerciantes de Cáceres (Aeca), el Circulo Empresarial Cacereño, el colectivo de autónomos UATAE y la Federación de Asociaciones de Vecinos PÁGINA 4

#### SEGUNDA FASE

## **El Hospital** Universitario de Cáceres se amplía para paliar las carencias del proyecto

Aumentará su superficie un 22% para incluir las demandas de los médicos

PÁGINAS 6-7

#### **NUEVO LLAMAMIENTO**

Extremadura convoca 64 plazas vacantes para cubrir de forma urgente

PÁGINA 4

#### CAMBIA EL TIEMPO

La región activa hoy la alerta amarilla por lluvias y fuertes tormentas

PÁGINA 3 .....

#### **ADEMÁS**

La historia de Gonzalo Alesón en Mérida: así perdió 70 kilos PÁGINA 20

#### PROYECTO EN CÁCERES

La mina anuncia que su inicio está más cerca: «1.430 millones y 700 empleos»

gestionará el litio en España

La empresa Infinity Lithium

PÁGINA 11

LA CÁMARA LUSA EXPRESA SU «FIRME CONVICCIÓN»

Nisa garantiza que el puente que unirá Cáceres y Portugal estará en 2025



PÁGINA 12

## LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MOVES III

# La Junta reactivará antes de finalizar el mes la ayuda a los vehículos eléctricos

En breve se publicará el decreto que amplía la vigencia de la convocatoria. La asociación de concesionarios critica que ya lleva un mes y medio de retraso

CARMEN HIDALGO Mérida

La Junta de Extremadura reactivará en este mes de septiembre las ayudas para el fomento de la movilidad eléctrica (Programa Moves III). La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, informó ayer de que próximamente, y tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el decreto autonómico que modifica la convocatoria para que la ampliación del periodo de vigencia de estas subvenciones, acordado por el Gobierno central, pueda tener efecto en la región.

La responsable regional de esta materia se pronunció así, a preguntas de los medios, después de que la Asociación Regional de Empresarios del Metal de Extremadura (Aspremetal) haya denunciado que el Ejecutivo autonómico lleva ya un mes y medio de retraso en la ampliación de este programa

de ayudas directas. En una nota de prensa, el colectivo criticó que esta situación «está suponiendo importantes pérdidas económicas para los concesionarios extremeños, pues llevan mes y medio teniendo que advertir a sus clientes de la ausencia de ayudas».

«La Junta de Extremadura es la única responsable de este retraso, que, por cierto, es la segunda vez que ocurre, puesto que la primera ampliación tardó casi siete meses en activarlas», indicó Francisco Pantin, presidente de Aspremetal, que aglutina al 90 % de los concesionarios extremeños. Recordó que el plazo para acceder a los fondos que ofrecía el Moves III finalizaba el pasado 31 de julio y el Gobierno lo amplió hasta el 31 de diciembre de 2024, para que pudiese llegar a más ciudadanos, a tenor de «la alta demanda y la apuesta por la movilidad sostenible».

En este sentido, Pantín subrayó que «tan solo hay que modificar la fecha en el decreto que rige las ayudas al vehículo eléctrico porque el resto de las bases no han



Un coche eléctrico estacionado en un punto de recarga.

cambiado, solo se han prorrogado». «En otras comunidades autónomas sus gobiernos publicaron la ampliación días antes del vencimiento propuesto inicialmente, es decir, sin perder el tiempo y ofreciendo una continuidad tanto a los ciudadanos como a la industria de venta de vehículos», apostilló el responsable del colectivo.

La consejera explicó que en Extremadura «tenemos una circunstancia especial, que prácticamente no existe en otras comunidades autónomas, y es que esas ayudas se regulaban por un decreto que nos hemos encontrado hecho por el anterior Gobierno». «Tenemos ese retraso por el procedimiento que tiene la modifica-

#### «El procedimiento para modificar el decreto es muy lento y complicado», argumenta Morán

ción de un decreto, que es muy lento y complicado», defendió.

«Otras comunidades lo tienen regulado mediante una resolución, que se modifica sobre la marcha, o sobre una orden que es mucho menos compleja», reiteró Morán. Aseguró que la semana pasada ya había trasladado cómo estaba la situación al responsable del colectivo: «Es lógico que se quejen porque nosotros también estamos sufriendo esos retrasos por todo este procedimiento que tenemos que seguir por ley».

# Poco más de doscientas unidades vendidas en la región hasta agosto

Sumando híbridos enchufables, se alcanzan las 484 • Es el tercer dato más bajo del país, por delante solo de La Rioja y Cantabria

REDACCIÓN Cáceres

Ni siquiera puede hablarse de frenazo. La matriculación de coches electrificados metió directamente la marcha atrás en los ocho primeros meses del año. Durante ese periodo, la comercialización de estos vehículos cayó un 3,4% en España, con 75.908 unidades en total. De ellas, apenas 484 salieron de los concesionarios extremeños, un 0,64%. Solo hay otras dos comunidades que ofrecen un número menor, pero ambas, Cantabria (442 ventas) y La Rioja (230), tienen poblaciones sensiblemente menores a la extremeña.

Y el dato es de vehículos electrificados, por lo que se incluyen los eléctricos puros más los híbridos enchufables, con su motor de combustión asociado. Si únicamente se consideran los primeros, las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Extremadura se quedaron en 205 en estos ocho meses.

Con las matriculaciones de elec-

Las matriculaciones en Extremadura apenas suponen un 0,64% del total de las nacionales trificados moviéndose en una cuota de en torno al 10%, las ventas de estos automóviles están «muy lejos los niveles necesarios para cumplir los objetivos del Pniec (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), aseguró a inicios de mes José López - Tafall, director general de la Anfac, para quien «claramente, los 5,5 millones de vehículos eléctricos previstos por el plan son inalcanzables».

#### Lejos del Pniec

En este sentido, el responsable de la patronal de los fabricantes de automóviles confió en que «la renovación de los fondos del Plan Moves III y la continuidad de la deducción fiscal de 3.000 euros hasta final de año» «anime el mercado en el último cuatrimestre».

En 2023 se matricularon en Europa 1,5 millones de coches eléctricos, 62.843 de ellos en España. Fueron un 30% más que en 2022, pero mientras que lamedia continental se fijó en el 14,6% de cuota de mercado, en España la proporción se queda en el 5,4%, cifra que contrasta con el 82,4% de Noruega o el 18,2% de Portugal. Hay que tener en cuenta que en España se producen 157.773 vehículos eléctricos.

En este contexto, marcas como Ford, Audi, Volkswa-gen, Volvo, BMW y Mercedes están apiazando sus estrategias de apostar todo al auto eléctrico para mantener una transición ordenada sin renunciar a la combustión. Con todo,

Pese a ralentizar sus proyectos de desarrollo, los fabricantes europeos aumentarán la oferta poco a poco, lo que también puede ayudar a dinamizar el mercado. En parte, empujados por la 
amenaza de los modelos chinos que llegan a igualdad de tecnología (o más) tanto de motores como de electrónica.
El caso es que Europa

necesita apuntalar su mercado de coches pequeños y compactos eléctricos. La oferta actual es baja, con modelos como el Dacia Spring casi solos en el mercado, pero subirá este año y el siguiente con nuevas llegadas como las del grupo Stellantis (Lancia Ypsilon, C3, C3 Aircross, Opel Frontera o Leapmotor To3) y el Inster de Hyundai, entre otros. Todos ellos anunciados por debajo de los 25.000 euros, donde se podría estimular las matriculaciones.

Extremadura | 3 el Periódico Extremadura Jueves, 19 de septiembre de 2024

#### Evolución de la enfermedad

# La región notifica el primer muerto por fiebre del Nilo

Se trata de un varón de 83 años, que permanecía ingresado en el Hospital Don Benito-Villanueva

CARMEN HIDALGO Merida

El Servicio Extremeño de Salud (SES) confirmó ayer el primer fallecido por fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de un varón de 83 años, perteneciente al Área de Salud de Don Benito-Villanueva, que permanecía ingresado en el Hospital Don Benito-Villanueva. En estos momentos, el total de positivos detectados del virus en la región asciende a 24, mientras que hay seis hospitalizados por esta enfermedad. En concreto, los ingresos pertenecen a dos hombres de 74 y 66 años, del Área de Salud de Cáceres, que se encuentran ingresados en la UCI del Hospital Universitario de Cáceres. Asimismo, hay dos mujeres, de 80 y 50 años; y dos hombres, de 90 y 55, que permanecen en el Hospital Don Benito-Villanueva.

Desde la dirección del SES han informado a las ocho áreas de salud para que se mantengan en «si-

tuación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos ante clinica compatible», manteniendo así una actitud de alerta ante posibles casos que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque han confirmado el 80% de las infecciones en humanos son asintomáticas. Cabe destacar que el primer caso de virus del Nilo de España se notificó en 2004, en Badajoz, y desde el año 2015 es una enfermedad de declaración obligatoria

El pasado 4 de septiembre, en una reunión conjunta entre la consejería de Agricultura y la de Sanidad y los ediles de los municipios más afectados por el virus del Nilo Occidental, se acordó que la Junta destinará una partida presupuestaria de 250.000 euros para ayudar a las poblaciones afectadas con el objetivo de impulsar medidas en fase preventiva para poder combatir el ciclo inicial del mosquito vector de esta enfermedad.

«Desafortunadamente algunos municipios no pueden pagar los altos costes de la fumigación, la



Detalle de un mosquito.

subida de precios ha conllevado que la subvención de la diputación sea insuficiente, y nosotros vamos a dar respuestas», dijo la consejera de Agricultura, Mercedes Morán. Añadió que a esta medida se le suman otras acciones cruciales, como la fumigación contra la pudenta que ayuda también a menguar la presencia de mosquitos, para lo que se destinó un presupuesto de cerca de 274.000 euros.

#### Recomendaciones

El SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, además de procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros. También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de las aguas en los tejados y los desagues de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir con prendas largas la mayor zona del cuerpo.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados. Por último, el SES recomienda a la ciudadanía la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.

#### Asambleaex

Teresa Angulo, en la Asamblea.

do el 40% de las disponibles.

entrega de bolsas de comida que realizan las organizaciones sociales por una ayuda económica que se facilita en tarjeta o vale para la adquisición de artículos de primera necesidad: alimentos básicos, productos infantiles y de higiene personal, medicamentos e incluso ropa. Dependiendo del tamaño de la unidad familiar, el importe recibido varía desde 130 euros al mes a un máximo de 220. Los supermercados adheridos al programa en 2024 son: Carrefour, Alcampo, Eroski-Caprabo, Spar Gran Canaria, Más y Más, Alimerka y Dinosol.

En su intervención, Angulo lamentó que en este 2024, el Ejecutivo nacional ha concedido una subvención directa a Cruz Roja y ha «endosado» a las comunidades autónomas la derivación de los beneficiarios. A partir de ahí, la Junta sacó en guía de procedimiento de acceso y derivación de las familias para contar con una fórmula común y homogénea, a la vez que trabaja con Cruz Roja y los servicios sociales para resolver dudas y diseñar el instrumento jurídico necesario para desarrollar el programa en 2025.

### Previsión

El Periodico

## Las tormentas regresan hoy a **Extremadura** con una alerta amarilla

REDACCIÓN Caceres

La mayor parte la comunidad autónoma de Extremadura estarádurante la jornada de este jueves en alerta amarilla por lluvia intensa, que podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, y tormentas. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta por lluvia afectará a las comarcas pacenses de Vegas del Guadiana, La Siberia Extremeña y Barros y Serena, y a las cacereñas Tajo y Alagón y Villuercas y Montánchez.

En este caso, al aviso amarillo se activará a las 3.00 horas y permanecerá en vigor hasta las 20.00 horas del jueves, según informó la agencia Efe. Asimismo, los territorios de La Siberia y Villuercas y Montánchez se verán afectados por una alerta por tormentas, que permanecerá activa entre las 14.00 y las 20:00 horas

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 recomienda en estos casos que se revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de las localidades. También hay que prestar especial atención a los sumideros y socavones y muros en mal estado.

Respecto a la circulación por las carreteras se recomienda a la ciudadanía que lo haga con la máxima precaución posible. Así, hay que estar atento a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos. A su vez, se recomienda también llevar consigo siempre un teléfono cargado para contactar, en caso de necesidad, con el 112.

Gran parte de la península registrará lluvias hasta el domingo, especialmente el jueves y el sábado, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Luis Bañón. A su vez, las máximas bajarán en amplias zonas del país y se mantendrán en tomo a los 20°C en el norte peninsular y en menos de 30°C en el sur.

## Prestación para colectivos vulnerables

## Las tarjetas monedero para comprar alimentos llegan a 759 familias

Desde el pasado mes de junio, se ha tramitado solo el 40% del total de los vales disponibles

C. HIDALGO Merida

Las nuevas tarietas monedero puestas en marcha por el Gobierno central, destinadas a la compra de alimentos para familias con hijos en situación de pobreza severa (ingresos inferiores al 40% de la renta media), han llegado desde finales del pasado mes de junio a 759 beneficiarios, con una ejecución que supera los 700.000 euros del presupuesto. En respuesta a una preguntada formu-

lada sobre este asunto, en una comisión de la Asamblea, por parte del diputado de Unidas José Antonio González, la secretaria general de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia, Teresa Angulo, criticó ayer que el Ejecutivo central ha sido «incapaz» de poner en marcha este programa en tres años.

Según los datos facilitados a este diario por la Consejería de Salud y Política Social el pasado mes de abril, un total de 28.747 usuarios recibían alimentos de forma directa, pero con la dotación que el Ministerio de Derechos Sociales ha asignado a la región para este programa tan solo podrán emitirse 1.898 tarjetas que llegarán a 6.647 beneficiarios, por lo que el 80% de las familias con necesidades extremas que recibían ayuda quedarán excluidas. A tenor de las cifras facilitadas ayer, solo se han emiti-

Cabe destacar que la tarjeta monedero sustituye la tradicional 4 Extremadura el Periódico Extremadura Jueves, 19 de septiembre de 2024

El Periodico

#### Se buscan interinos

# Educación convoca 64 plazas docentes vacantes para cubrir de forma urgente

Vuelven los llamamientos extraordinarios ante la dificultad para encontrar profesores en especialidades como Informática o Mantenimiento de máquinas

G. MORAL Cáceres

Acaba de comenzar el nuevo curso escolar, pero ya hay problemas en algunas especialidades (especialmente de Formación Profesional) para cubrir plazas vacantes de docentes. Ocurre en algunas de las que ya venía pasando en los últimos cursos, como Sistemas y aplicaciones informática o Informática, porque son especialidades muy demandadas en la actualidad por las empresas privadas, que ofrecen mejores condiciones laborales.

Pero no es la única especialidad con dificultades. También hacen falta profesores de distintos cuerpos: Alemán, Música, Organización y procesos de mantenimiento de vehículos, Procesos y productos en madera y mueble, Sistemas electrotécnicos, Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos, Instalaciones electrotécnicas, Oficina de proyectos de construcción, Sistemas electrotécnicos y automáticos,



Un docente en una clase de Informática.

Equipos electrónicos, Flauta travesera, Contrabajo, Oboe, Diseño gráfico, Mecanizado y mantenimiento de máquinas y Soldadura.

Para intentar encontrar profesores, la Consejería de Educación lanzó ayer un nuevo llamamiento de carácter extraordinario ante la

urgencia de cubrir 64 plazas vacantes en los centros públicos docentes no universitarios de la comunidad. Se trata de una fórmula excepcional que se viene usando en los últimos cursos de manera muy usual cuando las vacantes ofertadas en al menos dos llamamientos ordinarios no han sido adjudicadas. La mayonía de las plazas son de Informática, con 18 vacantes convocadas ayer para cubrir sendos puestos de trabajo en distintos institutos de Extremadura. A esta le siguen Sistemas electrotécnicos y automáticos con otras ocho plazas vacantes que necesitan ser cubiertas de manera urgente, Mecanizado y mantenimiento de máquinas con seis vacantes e Instalaciones electrotécnicas y Sistemas y aplicaciones informáticas con cinco puestos ofertados en cada especialidad.

Las personas interesadas en cubrir algunos de los puestos (en Profex se detallan los destinos y las jornadas) podrán inscribirse en este llamamiento hasta mañana viemes a las 11.00 de la mañana. Deberán cumplir al menos los requisitos básico de formación de la especialidad y también en formación pedagógicay didáctica, aunque «excepcionalmente» se exime de este último requisito cuando no se cubra una plaza con los interesados que si cumplen con él, según recogen las instrucciones publicadas ayer.

Carlos Gil

Un niño de 3 años con su madre a la entrada del cole, el pasado miércoles.

a su hijo toda la jornada desde el primer día semanas de colegio, pero a partir G.M. Caceres

Son las familias las que pueden elegir si llevar

Novedad en la instrucción de inicio de curso

La región implanta el

voluntario en Infantil

periodo de adaptación

El nuevo curso escolar comenzó hace una semana en Extremadura con una novedad que afecta de lleno a los alumnos de 3 años que se estrenan en los colegios y empiezan el segundo ciclo de Infantil. Hasta ahora los centros escolares establecían un periodo de adaptación para los pequeños que era obligatorio para las familias durante al menos las dos primeras

de este curso son los padres, madres y tutores de los niños y niñas los que pueden decidir si el alumno hará periodo de adaptación o si se incorpora directamente con la jornada lectiva completa.

Esta novedad viene recogida en la instrucción 14/2024 de 26 de junio de la Secretaría General de Educación de Extremadura por la que se establecen las actuaciones de inicio y desarrollo del curso 2024-2025. En concreto, en su apartado número 4 se detalla que,

como establece el decreto 98/2022, el alumnado que se incorpora al primer ciclo de Educación lo hará de forma gradual y flexible y para ello los centros establecerán la flexibilización horaria que será ofrecida con carácter general y «tendrá la consideración de voluntaria para las familias,

pudiendo estas acogerse a la estancia de sus hijos en la totalidad de la jornada lectiva desde el inicio», señala el documento. Y así se lo han hecho llegar desde la Freampa a las asociaciones de madres y padres de alumnos, puesto que se trata de una medida novedosa y desconocida por muchos. .

### Vienen de Canarias

## **Extremadura** acoge a 37 menores extranjeros

REDACCIÓN Cáceres

Extremadura ha acogido ya a 37 menores extranjeros no acompañados llegados desde Canarias a Mérida como adultos «sin ní un céntimo de euro» de financiación por parte del Gobierno de España, al que la secretaria general de Servicios Sociales de la Junta, Teresa Angulo, acusó este miércoles de dejación de funciones y de falta de lealtady de solidaridad con las comunidades autónomas. Angulo compareció este miércoles ante la Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea para contestar a una pregunta sobre la situación de este colectivo formulada por la diputada socialista María de la Cruz Buendía. Además, precisó que el Gobierno sólo financia un año en el caso del resto de los menores extranjeros no acompañados, cuando a Extremadura llegan algunos con 15 y 16 años.

## Pueblos pequeños

## Vox pide ayudas para mantener bares y centros de convivencia

REDACCIÓN Cáceres

El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura registró este miércoles una propuesta de impulso para instar a la Junta de Extremadura que ayude al mantenimiento de bares y centros de convivencia en los pueblos de la región con menos de 201 habitantes. Según explicó el portavoz de Vox, Óscar Fernández Calle, la propuesta presentada por esta formación subraya «la importancia de estos establecimientos como espacios clave para la interacción social», y apuesta por la «prevención del aislamiento como último reducto ante la despoblación en las zonas rurales». En declaraciones a los medios, Fernández Calle, destacó que los bares en pueblos pequeños, son «mucho más que simples locales de ocio», sino que son «el corazón de la vida social».

el Periódico Extremadura Jueves, 19 de septiembre de 2024

## Evento. Sostenibilidad



## ACCIONA OPEN DE GOLF DE MADRID

# Un evento con impacto medioambiental positivo

A pocos días de que dé comienzo el torneo, se ha celebrado una mesa de expertos en Madrid bajo el título 'Golf: un deporte descarbonizado'

El próximo 26 de septiembre dará comienzo el ACCIONA Open de Golf de Madrid y para ir calentando motores, se ha celebrado en la capital una interesante mesa de expertos organizada por Prensa Ibérica con el patrocinio de ACCIONA, para demostrar que el golf puede ser un deporte descarbonizado.

Joaquin Mollinedo, director general de RRII, Comunicación y Marca de ACCIONA ha sido el primer ponente en tomar la palabra, senalando que la intención de ACCIONA, más allá de ser patrocinador del torneo es 'definir un plan de medidas sostenibles que puedan aplicarse para hacer un evento diferencial en el mundo del golf'.

ACCIONA, lider mundial en la provision de soluciones regenerativas para una economia descarbonizada, patrocina desde el año 2021 este torneo que organiza Madrid Trophy Promotion con un compromiso claro, que 'el impacto del evento sea positivo', tal y como ha indicado Mollinedo. Para ello, cada año se aplican medidas específicas en ambitos de movilidad, circularidad de materiales, control de emisiones o gestión del agua, con el objetivo de que el ACCIONA Open de Golf de

Madrid sea conocido a nivel mundial no solo por su nivel deportivo sino por el impacto positivo que puede generar.

Hasta la presente edición, una de las medidas básicas que se ha llevado a cabo ha sido la compensación v reducción de las emisiones de carbono, para que el entorno medioambiental y la atmósfera estén más limpias que antes de celebrarse el torneo. Para ello, primero se han medido las emisiones y luego se han aplicado soluciones restaurativas basadas en la naturaleza, como la plantación de árboles; de hecho, ya se han plantado más de 7.000 vinculados al evento, de los cuales unos 3.000 están situados en el campo de la Real Federación Española de Golf.

La principal novedad de esta edición del ACCIONA Open de Golf de Madrid es, según Molinedo 'que sea water positive'. Para ello se va a medir el consumo hídrico del evento y se va a compensar con la generación de agua desalada a través de alguna de las instalaciones de AC-CIONA incrementando en un 10 % esa producción respecto al consumo del torneo, dedicando ese recurso nuevo para sofocar ámbitos de estrés hídrico.

### Jugadores neutros en carbono

Todos los expertos participantes en la mesa 'Golf: un deporte descarbonizado' han coincidido en la importancia de que los deportistas se impliquen y muestren su compromiso con la sostenibilidad, ya que son espejos en los que se mira la sociedad. Este año, además, el ganador del Acciona Open de Golf de Madrid, recibirá un simbólico galardón que le permitirá compensar sus propias emisiones de CO2 durante los próximos 10 años. 'Nosotros medimos las emisiones sobre estándares de comportamiento que puede llegar a producir un jugador de golf con su caddie y sus desplazamientos', indica Joaquin Mollinedo. 'Estas emisiones se multiplican por 10 (años) y se compensa o bien con créditos de carbono en nuestras instalaciones o bien con medidas basadas en la naturaleza, como replantando árboles'.

Otro de los invitados a esta mesa de expertos, Jorge Sagardoy Fidalgo, director gerente de la Real Federación Española de Golf, ha ofrecido datos muy significativos como que España es líder en el uso de agua reciclada en los campos de golf en Europa. 'En Madrid hay un anillo morado del Canal de Isabel II donde nos conectamos todos los campos y regamos con agua reciclada que pagamos al canal y es agua que se tira', ha señalado como ejemplo. Además, ha destacado durante su intervención que 'el golf siempre està invirtiendo en nuevas tecnologías, en eficiencia energética, en cómo puede usar mejor el agua y, en definitiva, en sostenibilidad'.

El tercer experto, Gerard Tsobanian, CEO Madrid Trophy Promotion y presidente de ACCIONA Open de España se ha mostrado muy comprometido con la descarbonización del evento. Para ello es importante establecer cada año nuevas medidas adicionales mientras se van consolidando las adoptadas hasta ahora. Y, entre sus nuevos retos, destaca, por ejemplo, el uso de fertilizantes bio que 'ya existen, pero tenemos que empezar a utilizar'.

#### **OPINIONES**



Joaquín Mollinedo

Director general de RRII, Comunicación y Marca de Acciona

«Hay que destacar la unidad en el golf y el gran secreto es que vamos todos juntos en la misma dirección para progresar en sostenibilidad»



Jorge Sagardoy

Director gerente de la Real Federación Española de Golf

«Todos tenemos la aspiración de que este evento se convierta en un referente a nivel mundial no solo de excelencia deportiva sino de compromiso con ese impacto positivo de la sostenibilidad»



#### **Gerard Tsobanian**

CEO Madrid Trophy Promotion y presidente de Acciona Open España

«Es importante establecer cada año nuevas medidas adicionales mientras se van consolidando las adoptadas hasta ahora»

#### INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

# El Universitario se rediseña y amplía para subsanar las «carencias» del proyecto

La gerencia del área de salud denuncia «errores» en la segunda fase por «no consultar» con los servicios médicos: Urgencias insuficientes, una UCI aislada y falta de laboratorios • Aumenta un 22% su superficie

LOLA LUCEÑO Cáceres

«Han sido tres meses de trabajo muy intenso, mañana, tarde y noche. Tres meses para hablar con cada unidad. Por tres meses no podía-mos permitir que Cáceres tuviera ese hospital que nos querían poner. En pocos años estaríamos arrepentidos de haber aceptado un proyecto que no se corresponde con las necesidades reales». Son palabras de la gerente del Área de Salud de Cáceres, Encarna Solis, quien ha confirmado a este diario que se ha rediseñado el plan funcional de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, planteado por el anterior gobierno autonómico.

Achaca esta modificación a que existian carencias «muy importantes» por «no haber consultado» las necesidades con el personal de cada unidad asistencial, como unas Urgencias insuficientes, laboratorios inexistentes y una UCI mal emplazada en un lado del recinto. «Con ese proyecto nunca hubiéramos podido prescindir del Hospital San Pedro de Alcántara», afirma Solís, concretando que las modificaciones introducidas supondrán un aumento del 22% del espacio previsto en la segunda y última fase (en principio se preveían unos 45.000 metros cuadrados).

Trámites que se están agilizando «para no perder más tiempo», y a los que la gerente se atreve a poner fecha: las obras podrían comenzar a finales de 2025. Antes habrá que ultimar la redacción del proyecto (proceso actual) y sacar la obra a licitación.

Fue el pasado noviembre cuando se solicitó a la actual dirección del Área de Salud de Cáceres, nombrada tras la llegada del PP al Ejecutivo autonómico, que presentara su conformidad a la distribución de espacios que contemplaba el plan funcional en el que debe basarse el proyecto. Esa distribución ya se perfilaba en el anteproyecto presentado por el anterior consejero de Sanidad del Ejecutivo socialista, José María Vergeles, en septiembre de 2022. «De modo que desde la dirección del área de salud se analizó esta propuesta y se consultó con los diferenFase II

45.800 m²

2 sátários y 3 plantas

2 sátários y 3 plantas

5 sérvicios médicos

1 jospit alization

Laboratorio

Laboratorio

1 ro tarrientos

Rehal ilitación

Materno-infamol

Decenta
Il dispisación

Semeta
Linta

Linta
Linta
Linta
Linta
Linta
Linta
Linta
Linta
Linta
Linta
Linta
Linta
Linta
Linta
Linta
Linta-

Anteproyecto de la 2ª fase presentado en 2022. Se añade ahora un 22% más de superficie para incluir los espacios que requieren los especialistas.



El plan funcional no se había consensuado con los servicios asistenciales y no asistenciales

No podíamos permitir un hospital que no se adaptara a las necesidades de Cáceres

tes servicios asistenciales y no asistenciales implicados en la segunda fase del Hospital Universitario», relata Encarna Solís. «Cuál fue nuestra sorpresa cuando nos encontramos con un proyecto que nunca se había consensuado con estos servicios para saber si se ajustaba a sus necesidades reales», declara.



Encarna Solís, gerente del Área de Salud de Cáceres.

De manera, prosigue la gerente, «que hemos tenido que realizar un proceso consultivo del que ya se ha obtenido la información precisa para establecer las necesidades que deben incluirse en una actualización del plan funcional, atendiendo a los requerimientos tanto espaciales como organizativos y funciona-

les esgrimidos por los responsables de cada servicio».

Dicha información ha sido recopilada y remitida tanto a los servicios centrales del SES como a los profesionales encargados de la redacción del proyecto de la segunda fase, informando de la no conformidad de la dirección del área de salud con la propuesta inicial de distribución de espacios, «por no ajustarse a las necesidades expuestas por los diferentes servicios».

#### Cambios «sustanciales»

Esta revisión del plan funcional advierte de la «imperiosa necesidad de abordar cambios sustanciales en el proyecto planteado», porque de haber continuado con la línea de diseño y programación presupuestaria planteada, «la ejecución de la segunda fase del Hospital Universitario no permitiría el cierre del Hospital San Pedro de Alcántara, al no contemplar la totalidad de servicios y necesidades recabadas desde esta gerencia», subraya Encarna Solís.

Entre las carencias detectadas apunta especialmente tres. Primera, la «falta de previsión» de ese plan funcional respecto a las Urgencias del Universitario, puesto que no incluía su ampliación. «Actualmente Cáceres dispone de dos hospitales en funcionamiento con dos servicios de Urgencias, y pretendían unificarlos en el Universitario de Cáceres sin aumentar el espacio, máxime cuando tenemos un aumento de seis mil pacientes en un año».

Segundo, la necesidad de centralizar la ubicación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), puesto que la segunda fase hará crecer el nuevo hospital por el lado opuesto a su emplazamiento actual, «y la dejará aislada del resto». «No se puede entender que la UCI no esté en el centro del Universitario, no podríamos ser responsable de algo así», incide la gerente.

ra incluirlos, «y que su ejecución

Cecilica.

se tenga que realizar en un expediente diferenciado».

#### Aumento de costes

Estos cambios en el plan, considerables al obligar a elevar la superficie hasta un 22%, ya se han presentado a los redactores del proyecto, adjudicado hace un año a la UTE Pich Aguilera junto a Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo SLP, por 883.300 euros. La obra de la segunda fase, en principio, sin contemplar estas modificaciones, superaría los 75 millones de euros con una financiación que José María Vergeles anunció que estaría asegurada por Europa. El importe del incremento será asumido por el Gobierno regional, que es el que ha autorizado el redimensionamiento del proyecto.

«Nos ha costado tiempo y esfuerzo sentarnos con cada jefe de cada servicio para determinar lo que necesita el nuevo hospital. Tenemos un crecimiento de la población, tenemos un incremento en la hospitalización, tenemos un aumento en las Urgencias. No podíamos permitir que Cáceres voiviera a conformarse con un hospital que no se adapta a sus necesidades», concluye Encarna Solís, que agradece el «duro trabajo» realizado por el equipo de área de salud para escuchar a los especialistas y realizar esas adaptaciones en tres meses, y también agradece al actual Gobierno autonómico «que escuche las necesidades de Cáceres».

La primera piedra del nuevo hospital se puso en 2006. Las vicisitudes de las obras hicieron que no se inaugurara hasta 2019, lo que supuso el cierre del Hospital Virgen de la Montaña. La segunda fase, que permitirá unir toda la asistencia hospitalaria en un solo recinto, prescindiendo también del San Pedro de Alcántara, es ya una demanda crónica e insistente entre la ciudadanía y los sanitarios.

# Adjudican la obra en el Provincial para los pacientes de Plaza de Argel

La empresa RC adaptará con 144.000 euros la planta baja del Virgen de la Montaña para habilitar más consultas destinadas a los usuarios trasladados

GEMA GUERRA Cáceres

Avanza el proyecto previo a la reforma a la que se someterá el centro de salud Plaza de Argel para mejorar sus infraestructuras. Antes de que se cierre el consultorio, es necesario reubicar a los pacientes que estiman en alrededor de 10.000 en otro edificio. Para ello, el Servicio Extremeño de Salud (SES) estudió opciones y decidió hace meses que la alternativa más viable en capacidad y cercanía era derivarlos al hospital Virgen de la Montaña, que paradójicamente cerró como centro sanitario a la espera de otra gran reforma que amplie sus usos, pero finalmente acometió unos trabajos para acoger el centro de salud Zona Centro.

De esta manera, los pacientes de ambas zonas compartirán inmueble, no obstante, para los pacientes de plaza de Argel se acometerá una obra con la que se pretende adaptar otro tramo hasta 
ahora sin uso en la planta baja que 
amplie el número de consultas. La 
previsión que se manejaba en un 
momento es que esta actuación 
previa estuviera adjudicada antes 
de septiembre, pero finalmente el 
contrato se adjudicó la semana pasada y se ha formalizado este 
miércoles.



Pacientes de la zona de Aguas Vivas salen del centro de salud Plaza de Argel, que se cerrará por obras.

El consultorio de la plaza de toros se reformará para mejorar deficiencias en su infraestructura Será la empresa cacereña RC la encargada de adaptar con un presupuesto de 144.000 euros la planta baja para habilitar más salas y adaptarlas a lo que requiere la normativa actual. El contrato estima que las tareas se prolongarán durante 90 días, es decir, tres meses. Es decir, en el escenario más favorable de los posibles, las consultas en el Virgen de la Montaña estarán listas a finales de 2024, por lo que la obra en sí en el centro de salud de la plaza de toros no comenzará hasta 2025.

Este es uno de los proyectos más esperados a nivel sanitario junto a la reforma del hospital Virgen de la Montaña o la segunda fase del hospital Universitario. Tras meses de espera y la detección de deficiencias estructurales, el proyecto salió a concurso en 2022 por 1,6 millones de euros. Ha tenido que esperar dos años, hasta marzo de 2024, para que se adjudicara la redacción del proyecto al arquitecto Julio Prado. Una vez que se entregue el proyecto, saldrá a concurso la obra.

# Confía tu viaje en nosotros





TURISMO COSTA PENINSULAR, TURISMO COSTA INSULAR Y TURISMO DE ESCAPADA

INICIO DE VENTAS EXTREMADURA 23 Y 24
SEPTIEMBRE

MÁS VIAJES 25 SEPTIEMBRE

#### **ACREDITADOS**

Podrá reservar un viaje a partir de la fecha que se indica en su carta de acreditación a partir de las 09:00h (08:00h en Canarias), eligiendo uno de los destinos, estancias y fechas disponibles.

#### MÁS VIAJES

Podrá reservar más viajes siempre que haya plazas vacantes a partir de dos dias taborables después del inicio de las ventas de su comunidad.

Cáceres
Londres, s/n C. C.
Ruta de la plata
927.234.509

Consulte condiciones, WORLD 2 MEET CORPORATE S.L.LI c/ General Riera, 154 07010 Palma, NIF: 801694579 LICENCIA: AVBAL-772

## azulmarino

new travel

Carlos Gil

### **Urbanismo**

## Cortes en varios barrios para renovar la red eléctrica y de agua

Los operarios trabajan de forma paralela en San Francisco y en el entorno de la calle Argentina para mejorar el abastecimiento

GEMA GUERRA Cáceres

Cáceres ha amanecido en el inicio de curso con calles cortadas en diferentes distritos. El comienzo de septiembre ha traído aparejado el inicio de obras para renovar la red eléctrica y de saneamiento de agua en la ciudad. La actuación de mayor envergadura tiene lugar en el entorno de la calle Argentina y aledañas, como Juan XXIII, Dionisio Acedo y García Plata de Osma,

donde tanto Iberdrola como Canal de Isabel II, adjudicataria del servicio de agua en la ciudad, ejecutan trabajos para mejorar su red de suministro subterránea.

De igual manera, el cruce entre la Ronda San Francisco y la avenida de la Hispanidad permanece cortado al tráfico en su carril de bajada debido a una gran actuación relacionada con el abastecimiento de agua. Este proyecto integral contará con cinco fases, esta primera corresponde a la de la ronda y tiene un presupuesto de 1,5 millones. Esta primera fase comenzó el 9 de septiembre y la previsión es que se prolongue durante al menos cuatro semanas. Por
ahora se ha reordenado el tráfico y
se ha alterado el recorrido, entre
otros, de las líneas de autobús que
circulan por ese tramo, la 7 y la 8.
De esta forma, suprimen la parada
frente a los juzgados y del hospital
San Pedro de Alcántara y las sustituyen temporalmente por una
única parada en la zona de urgencias del centro hospitalario para
los usuarios. ■



Obra para mejorar la red de abastecimiento en García Plata de Osma.

### Moda

## Cáceres acoge el Certamen Jóvenes Diseñadores

La cita será el próximo 25 de septiembre en el Palacio de Congresos de la ciudad

LAURA ALCÁZAR Cáceres

La Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles (AN-DE) ha lanzado su certamen dirigido a jóvenes talentos de la moda, un evento cuyo objetivo es descubrir, promover y apoyar a los diseñadores emergentes de la región y del ámbito nacional. La cita es el próximo 25 de septiembre de 2024 a las 19:30 horas en el Palacio de Congresos.

Así, los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores llega a su 38 edición y lo hacen 
como el certamen «más prestigioso» de la moda de España en 
su género. Un evento que se viene celebrando de forma ininterrumpida desde 1986 con la participación de todas las comunidades autónomas.

Ahora le llega el tumo a Extremadura para elegir a su representante a este concurso que elegirá al mejor joven diseñador/a de nuestro país, un título que ostenta en la actualidad la castellano-manchega Marta Villa Ruiz, creadora de moda y diseñadora nacida en un pueblo de escasos 6.000 habitantes, Argamasilla de Calatrava.

Los extremeños tendrán la oportunidad de ser este año el representante de Extremadura para ilegar a la final. Los preseleccionados tendrán que mostrar su talento ante un «riguroso y experto» jurado para ganar y optar, ya en Madrid, a la final, concursando con su colección para alzarse con el premio nacional. El certamen cuenta con el respaldo de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres, unidos para fornentar «el emprendimiento, la innovación y el desarrollo cultural» en la comunidad. La Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles, una organización sin ánimo de lucro, busca al mejor talento en el lugar donde se encuentre de España «porque no hay pueblo pequeño donde no pueda germinar la semilla de la creatividad».



el Periódico Extremadura Jueves, 19 de septiembre de 2024

## EL FUTURO DE LOS MÁS DE CIEN PUESTOS DEL MERCADO FRANCO

«¡A euro, señora!». «¡Todo muy barato aquí!». «¡Que me lo quitan de las manos!». Son las consignas más escuchadas todos los miércoles en el mercado franco. Sin embargo, estos gritos tienen fecha de caducidad. Ya les han avisado que «más pronto que tarde» deben abandonar las Vegas del Mocho para irse al Parque Comercial Mejostilla, junto al Polígono Ganadero. La noticia se colaba en conversaciones de clientes y mercaderes y no ha sido bien recibida.

Muchos establecimientos vaticinan el fin de sus negocios con este traslado. Como es el caso de Francisco Javier Sánchez Iglesias, quien regenta un puesto de venta de frutas y ha apuntado que han recibido «muy mal» la noticia porque «si es a una zona céntrica es mejor, pero donde nos quieren llevar es peor». Por ello, ha asegurado que «para ir a pérdidas es mejor quedarnos aquí o abandonarlo». Llevan más de 30 años con este puesto y ha explicado que si les obligan a ir a este emplazamiento «desde luego que no vamos a abrir alli».

«La verdad es que no nos gustaría irnos, aquí estamos cómodos, la gente ya nos conoce», ha señalado otro propietario, Aarón Jiménez. Ha apuntado que el lugar donde les quieren trasladar «está más lejos y creo que va a ser peor el mercado, incluso para la gente porque se tiene que desplazar hasta allí, es muy difícil de acceder». Ello conllevará una pérdida de clientela, ha añadido, sobre todo de cara al invierno.

Otro mercader que no está conforme con el traslado es Nicolás Lozano, ha subrayado que este cambio «sabemos de antemano que no va a funcionar, las clientas que están viniendo nos dicen que es triste y lamentable la forma que nos están tratando». Bajo su punto



Vendedores en un puesto de aceitunas atendiendo a clientes en el mercado franco.

Comerciantes y cacereños concuerdan en que no quieren que el mercado franco se traslade al Parque Comercial Mejostilla. Muchos de los mercaderes concuerdan que será el fin de muchos negocios porque perderán clientela

## «Si nos obligan a irnos de las Vegas del Mocho tendremos que cerrar nuestro puesto»

MIRIAM SIERRA BECERRO Cáceres

# Los mercaderes acuden hoy al pleno para plantear ubicaciones

Intervendrán para exponer varias alternativas a Vegas del Mocho, arropados por colectivos vecinales, de autónomos y empresarios

EDUARDO VILLANUEVA Cáceres

Julián Cruz, presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos de Extremadura (ACAEx), ha anunciado que ya ha finalizado su ronda de contactos con los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Cáceres (PSOE, Unidas Podemos y Vox) y con colectivos como la Asociación Empresarial de Comerciantes de Cáceres (AECA), el Círculo Empresarial Cacereño, el colectivo de autónomos UATAE y la Federación Agrupación de Asociaciones de Vecinos (según la propia nomenclatura registrada en la Junta de Extremadura) para frenar el traslado del mercado franco de Cáceres al Parque Empresarial de Mejostilla, al que se oponen rotundamente y que consideran «una traición» por parte del ejecutivo popular de Rafael Mateos.

De esta forma, arropado por representantes de AECA, el círculo empresarial y la federación, Cruz intervendrá en la sesión plenaria de este jueves, en el turno para colectivos, donde expondrá ubicaciones alternativas a Mejostilla, «en público; para que nadie pueda decir luego que no hay alternativas



Julián Cruz (en primer plano).

de vista, muchos negocios cerrarán «el habernos venido aquí ya nos supuso un detrimento grande, antes había el doble de los puestos que hay actualmente y aquí por lo menos ha seguido viniendo algo de gente, pero allí es que sabemos que no va a ir nadie».

Una decisión de la que depende el futuro de más de 200 familias que viven de este negocio. Según ha apuntado el tesorero de la Asociación de Comerciantes Autónomos Extremeños (Acaex), Domingo Gil, «nos mandan a un sitio que no lo vernos ni indicado ni idóneo, ya estuvimos allí un sábado y fue un fracaso». Entre las opciones que barajan para trasladarse solicitan Casa Plata y le pide al alcalde, Rafa Mateos, «que mire un poco porque un mercado allí al final moriría y es una pena, te vas a cualquier sitio de Europa y están en el centro».

Los cacereños también han mostrado su rechazo a que el mercado franco se vaya de las Vegas del Mocho. Uno de ellos es Valentín Blanco, quien ha señalado que para los clientes será muy difícil desplazarse hasta allí «sobre todo para personas mayores, acercarse hasta allí abajo es imposible, no llegan ni los autobuses, creo que será una pérdida de afluencia y que económicamente será muy perjudicial para ellos».

Coincide con Blanco una clienta asidua, Nuria Tirado. Ha opinado que «la gente está acostumbrada a venir aquí, incluso tendría que instalarse en el centro para la gente que no puede desplazarse».

«Me parece muy mal que se traslade porque esta es una zona muy buena, hay autobuses, este sitio está genial», ha resaltado otra clienta, Inés Cambero. Ha afirmado que si finalmente se traslada irá «cuando pueda, aunque me cae más lejos». ■

encima de la mesa».

«10 minutos nos dan, pero vamos a aclarar cómo hemos llegado a esta situación"», asegura Cruz, que será quien hable en sesión plenaria en representación de los mercaderes.

Desde ACAEx ya señalaron a este diario que no están dispuestos a «caer en el mismo error que hace 12 años», cuando terminaron transigiendo con el traslado de Ronda de la Pizarra a Vegas del Mocho y que este asunto «ya está en manos de un abogado e iremos a los tribunales si hace falta. Pero, desde luego, en Mejostilla no habrá mercadillo. Este golpe no lo vamos a recibir, porque el grueso de los 145 puestos» que se despliegan cada miércoles en el mercado franco «no se instalará nunca en Mejostilla», avisan.■

10 | Cáceres | Jueves, 19 de septiembre de 2024 | el Periódico Extremadura

### CÁCERES ES CULTURA

# El barrio de San Blas, a tiro para disfrutar de 800 tapas de carne de caza

La Federación Extremeña de Caza organiza un evento por el centenario de la Virgen de la Montaña que contará con gastronomía, actividades cinegéticas y música

Diputación de Cáceres

JUAN MORIANO Cáceres

El 28 de septiembre la celebración en torno al centenario de la coronación de la Virgen de la Montaña tendrá un carácter gastronómico. La jornada denominada De la Montaña a la Mesa, que organiza la Federación Extremeña de Caza, contará con una degustación de 800 tapas de carne de caza. Dichos aperitivos serán elaborados por cuatro chefs «de los mejores restaurantes de Cáceres», destacó José María Gallardo, presidente de Fedexcaza. El entorno de la ermita de San Blas acogerá este evento que comenzará sobre las 12.00 y concluirá a las 16.00 horas.

Tapas de «alta cocina», resaltó el presidente de Fedexcaza que tienen un coste de 3,5 euros, mientras que el precio de consumición es de 1,5 euros. «Todos los beneficios íntegros de las consumiciones irán destinados a la Virgen de la Montaña», indicó Gallardo. Cada uno de los cocineros preparará 200 tapas, divididas en dos elaboraciones diferentes, que tendrán como producto principal la carne de caza de venado, gamo, perdiz o jabalí. El chef que cocine el mejor aperitivo recibirá un premio de 1.000 euros, un reconocimiento concedido por votación popular.

Aunque el principal fin del día



Presentación de la jornada gastronómica De la Montaña a la Mesa en los jardines del Palacio de Carvajal.

'De la Montaña a la Mesa' es la degustación de came de caza, la jornada también contará con actividades pensadas para los más pequeños de la casa como juegos cinegéticos, tiro con arco, pinta caras, taller de chapas o pinta camisetas donde colaborará la asociación de Jóvenes Cazadores Extremeños (Jocaex). Además, esta jornada gastronómica contará con un Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, la cetrería. Asimismo, el evento gastronómico dispondrá de exposiciones de artesanos o de empresas cinegéticas, entre otras muestras. En cuanto a las actuaciones musicales para amenizar la velada, durante el día 'de la Montaña a la Mesa' sonarán las coplas de la cacereña Pilar Boyero, las canciones de Gente Nueva y entre media de estos recitales musicales sonará la música de DJ Jorge.

Extremadura exporta el «90%» de su carne de caza al resto de Europa, situó Gallardo, por esta razón el presidente de la federación de cazadores define este evento como una «oportunidad» para impulsar el consumo de este producto en la sociedad extremeña. Dicha carne de caza se consume en la «alta gastronomía y en los restaurantes de estrella Michelin», pero «en el día a día casi no la vernos en nuestros platos», manifestó el presidente de Fedexcaza.

#### Alas 12.00 horas

Lugar: Entorno de la ermita de San Blas Precio: 3,5 euros cada tapa

. . .

## **Epigrafe**

#### Las tunas dirán adiós a la patrona este sábado en Fátima

La Virgen de la Montaña, patrona de la ciudad de Cáceres, permanecerá en la iglesia de Fátirna, donde llegó este martes hasta el sábado, día en el que será trasladada a las 11 de la mañana hasta la parroquia de Marcelo Beato Spínola, en El Vivero, A esa hora, coincidiendo con su salida de la parroquia de Peña Aguda las tunas le harán un bonito homenaje de despedida.



#### Al día

#### Aldea Moret acoge una carrera benéfica

La Asociación de Ayuda a Personas en Exclusión Social Aldea Utopía ha organizado la XI Carrera Popular Solidaria Aldea Moret, que se celebrará este domingo 22 de septiembre, a partir de las 10.00 horas con salida y meta en Río Ródano. Este evento solidario tiene como objetivo la recaudación de fondos para proyectos sociales, en este caso se destinarán al reparto de alimentos.

El periodico

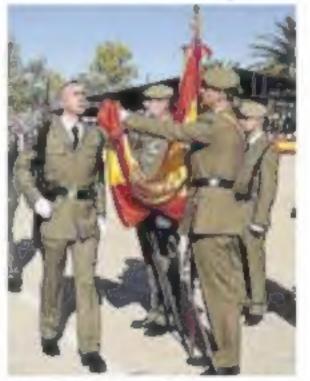

Una jura de bandera.

#### Abierto el plazo para la jura de bandera

La inscripción para participar en la jura de bandera para personal civil que ha organizado el Centro de Formación de Tropa (Cefot nº 1) de Cáceres, y que tendrá lugar en la Plaza Mayor el 19 de octubre, sigue abierta hasta el 30 de septiembre, fecha límite para apuntarse. La solicitud de inscripción puede realizarse de forma presencial, en la Subdelegación de Defensa en Cáceres o en cualquier Delegación o Subdelegación de Defensa, o de forma digital.

#### Fiestas en el paseo Alto, este sábado

El paseo Alto organiza este sábado sus fiestas de San Francisco con actividades y degustaciones. La cita arrancará a partir de las 12.30 horas con un encierro infantil en el que habrá más tarde castillos hinchables, música y actividades. Ya a las 13.00 horas se abrirá una barra con bebidas y a las 14.30 horas se servirá una gran paella popular que contará con la actuación musical de La lotera del barrio. A las 17.00 horas habrá bingo solidario.

el Perródico Extremadura Jueves, 19 de septiembre de 2024 Cáceres | 11

## El optimismo de la minera

# La mina anuncia que su inicio está más cerca: «1.430 millones y 700 empleos»

Infinity Lithium, empresa matriz de Extremadura New Energies, avanza que va a concentrar en España todo el peso de la gestión del proyecto de extracción y primera transformación de litio ubicado en Cáceres

MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ Cáceres

Infinity Lithium, empresa matriz de Extremadura New Energies, ha anunciado hoy que de manera inmediata va a concentrar en España todo el peso de la gestión dei proyecto de extracción y primera transformación de litio ubicado en Cáceres. Al mismo tiempo ha recalcado que acaba de acometer un importante ajuste presupuestario para adaptar el funcionamiento de la empresa a la realidad del sector de litio.

Así, desde la firma se han adoptado medidas en materia organizativa a través de las cuales el peso de la gestión del proyecto pasará a estar en Cáceres. De esta forma, la empresa matriz apoya el trabajo que se está realizando en Extremadura New Energies y los avances administrativos logrados en los últimos meses por el equipo directivo español.

En concreto, se ha anunciado la dimisión del director general de la compañía, Ryan Parkin, que permanecerá en su cargo hasta la próxima Junta General de Accionistas, prevista para finales de noviembre. Además, se han puesto en marcha 2 otras medidas para garantizar la fortaleza de la compañía de cara a



Obras en el camino de Valdeflores en 2021.

los próximos meses», sostienen en un comunicado hecho público en la mañana de ayer. Este ajuste «se debe en primer lugar a la situación del sector del litio y de la movilidad eléctrica, que

por diversas circunstancias ha causado una ralentización de las ventas de vehículos eléctricos en todo el

Guardia Civil

mundo, y especialmente en Europa». Además, añade, se ha tenido en cuenta la evolución administra tiva del proyecto de extracción y primera transformación de lino de Extremadura New Energies en Cáceres.

Hay que recordar que después de más de ocho años la iniciativa ha sido declarada Proyecto Empresarial de Interés Autonómico, mientras que la Junta de Extremadura «ya está gestionando la tramitación del pase a Concesión Directa de Explotación. Es decir, que este proyecto se encuentra en el paso previo al inicio de las obras, estando en estos momentos el grueso del trabajo en manos de los técnicos de la administración regional»

El consejero delegado de Extremadura New Energies, Ramón Jiménez, ha explicado que se trata
de aplicar medidas «para reforzar
el proyecto extremeño, que supondrá una inversión inicial de
más de 1.430 millones de euros y la
creación del orden de 700 empleos
directos durante al menos 26
años». En este sentido, ha dejado
claro que «el proyecto sigue adelante y que confían en obtener
cuanto antes los permisos necesarios para seguir avanzando según
los plazos previstos».

## Operación 'Anmaca'

# Detienen a los miembros de un grupo organizado en robos de palets

La Guardia Civil logra dar con el grupo delicitivo formado por cinco varones de 23 y 30 años que robaron 250 piezas valoradas en 5 000 euros

JORGE SEGURA Cáceres

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas como autoras de varios delitos de hurto tras la sustracción de 250 palets, valorados en más de 5.000 euros. En el marco de la Operación 'Anmaca', la sucesión de hurtos se inició a finales del mes mayo en un área de servicio de la provincia cacereña, continuando en el mes de julio en distintas áreas de servicio de la región.

Estos hechos originaron el micio de una investigación, que ha concluido con la identificación, y posterior detención de los presuntos autores de los actos delictivos El grupo organizado, compuesto por cinco varones de edades comprendidas entre los 23 y los 30 años, aprovechaba el descanso de los camioneros en las áreas de servicio de la región para sustraer los palets vacíos que portaban en la



Un guardia civil con un palet.

paletera de sus carniones.

Para cometer los hechos delictivos el grupo hacía uso de una furgoneta de grandes dimensiones, en la que introducían con rapidez los palets hurtados que posteriormente amontonaban en lugares próximos a la comisión de los hechos para recoger los en un momento posterior.

En el marco de la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, agentes de Policia Nacional de Mérida (Badajoz) hallaron en un camino de los extrarradios de esta
ciudad, un gran número de palets que habían sido sustraídos
en varios hurtos ese mismo día,
en total 120 que fueron devueltos a sus legitimos propietanos
Se han logrado esclarecer seis
delitos de hurto.

## La pasarela que unirá Cáceres con Portugal

# Nisa tiene la «firme convicción» de abrir el puente del Sever en octubre de 2025

El proyecto fue aprobado el pasado martes. El objetivo de la presidenta Idalina Trindade es finalizar la obra antes del término de su mandato, en apenas 13 meses

ÁNGEL GARCÍA COLLADO Ced llo

La Cámara Municipal de Nisa pone fecha al puente sobre el río Sever, que conectará Cáceres con Portugal por el municipio de Cedillo. El objetivo de la presidenta Idalina Trindade es finalizar la obra antes del término de su mandato, en octubre de 2025. Según ha avanzado Radio Portalegre y ha confirmado este diario, el proyecto ha sido aprobado este martes y saldrá a concurso público en los próximos días. Cabe recordar que tiene un plazo de ejecución de un año, por lo que la obra debería comenzar en las próximas semanas para cumplir con los tiempos previstos.

Según indican fuentes de la cámara de la frontera portuguesa, uno de los motivos por los que se toma esta decisión es para cumplir los plazos del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

#### «Firme convicción»

Trindade señaló que tiene la «firme convicción» de que la inauguración del nuevo puente se realizarà antes del final de este mandato. «No todos los días un mandatario del Alto Alentejo logra aprobar un proyecto con financiacion garantizada y al 100% por valor de 12 millones de euros», destacó la presidenta ante el medio portalegrense

Este puente es una demanda



historica en La Raya. Actualmen - Idalina Trindade, presidenta de la Cámara Municipal de Nisa.

te, para viajar de la localidad de Cedillo a la alentejana de Montalvão hay que cruzar la fontera por Marvão, lo que convierte este viaje entre dos pueblos que apenas están separados por 13 kilómetros en una travesía de 130, por lo que el viaducto reducirá el trayecto en más de 100 kilómetros. Contará con una inversión de 11.938.286 euros. Según este dato, el precio habría aumentado en más de un millón de euros.

#### 160 metros de longitud

Los datos del nuevo puente contemplan que la longitud sería de unos 160 metros. Incluirá una carretera de 11,5 metros de ancho con dos carriles de 3,5 metros cada uno, además de arcenes y aceras. Contará también con dos arcos gemelos de hormigón sostenidos por una cimentación maciza, evitando así la colocación de pilares en el cauce regular del río Sever

El proyecto de ejecución, además de la construcción del nuevo puente y la creación de la nueva conexión transfronteriza entre Montalvao y Cedillo, tiene como objetivo la construcción de una carretera municipal que llegue desde la localidad portuguesa hasta el puente, que tendrá unos 9 kulómetros. Se unirá así a la carretera regional que conectará Cedillo con el viaducto: la Ex-374. ■



# RECOGIDA DE ESQUELAS HASTA LAS 22:30 HORAS

Tel. 927 620 600 • Fax 927 620 616

(Confirmar la recepción de esqueta enviada por fax en el número de teléfono)

lueves, 19 de septembre de 20.4

### **Evento hispano-luso**

## Diputación impulsa la moda sostenible en la feria Resotex

Espacios de la zona centro acogerán talleres, exposiciones, venta y pasarela durante 12 días

RAQUEL RODRÍGUEZ Plasencia

Moda sostenible y reciclable frente a la 'fast fashion' o moda rápida,
de comprar, usar y tirar Es lo que
quiere promover la Diputación
Provincial de Cáceres con la primera Feria 'Transfronteriza de
Moda Sostenible y Reciclaje Textil
Resotex, que ocupará distintos espacios del centro de Plasencia du
rante doce días, del 24 de septiembre al 6 de octubre

Empresas, diseñadores, artesanos, artistas y expertos del sector textil y la moda de España y Portugal participarán en una feria que mostrará io último en moda sostenible y que quiere también «sensibilizar sobre el reciclaje textil y fomentar el consumo responsable».

Será a través de espacios expo sitivos, talleres y eventos interactivos, que comenzarán con una campaña titulada 'Dale una vuelta a la ropa', dirigida a los estudian tes de los centros educativos de Piasencia, una de las actividades clave del evento.

#### Concienciar a 500 jóvenes

«Vamos a hacer talleres con aproximadamente 500 jóvenes para concienciar sobre el problema medioambiental de la llamada 'fast fashion' y animar a participar en los talleres de intercambio de ropa», ha señalado Esther Gutiérrez, vicepresidenta de la Diputación y diputada de Territorio, Igualdad y Cultura. El propósito es que, «desde las primeras edades se vayan concienciando y que los adultos veamos que para cuidar el plantea y para que la moda sea sostenible, la industria se está renovando con

Se podrán llevar prendas obsoletas para cambiar por otras o renovarlas con adornos



Presentación de la primera feria de moda sostenible Resotex.

nuevas prácticas y la propia ciudadania tentemos que sumarnos, crear conciencia y colaborar».

Resotex se extenderá por la plaza Mayor, plaza de la Catedral, plaza de abastos, complejo Santa Maria, Las Claras y museo etnográfico con exposiciones, activida des, encuentros participativos y pasarela de moda.

En concreto, está se situará en la plaza de la Catedral, que acogerá desfiles de moda sostenible de diseñadores hispano-lusos y de indumentaria tradicional y folidórica, los dias 5 y 6 de octubre

Además, en esta plaza y en la plaza Mayor se expondrán y venderán productos de marcas de moda sostenible y reciclaje, mien tas que en la plaza de abastos se celebrarán actividades de intercambio de ropa y un taller de reciclaje creativo con diferentes técnicas de la ropa usada.

En la presentación, Gutiérrez, que ha estado acompañada de diseñadoras locales y del edil David Dóniga, ha destacado la importancia de la feria como punto de encuentro y oportunidad de negocio del sector, pero también como escaparate para empresas de moda locales. «Habrá oportunidad de traer las prendas que creamos que son obsoletas y cambiar por otras, o renovar las propias prendas con adomos y darles una nueva vida»

Por su parte, la diseñadora Manuela Sánchez, 'De Manuela', ha destacado la ferra «por el 'networking' que genera y porque nos da visibilidad, además de que es importante la concienciación» •

### Obras en marcha

## El nuevo vial abre la puerta a la ampliación del cementerio judío

RAQUEL RODRÍGUEZ
Plasencia

Las obras del vial que conectará la zona norte con la sur de la ciudad bordeando el cementerio judío han abierto la puerta a una ampliación de este último. El alcalde ha afirmado este miércoles que, durante los trabajos, se han detectado en el perímetro del cementerio zonas donde "seguramente hay más tumbas", por lo que se pedirá el desbroce para, con la supervisión de Patrimonio, excavar con la intención de encontrarlas y señalizarlas.

Este será uno de los beneficios de este vial, cuyas obras comenzaron en octubre del año pasado con un plazo de ejecución inicial de cuatro meses, pero que se han ampliado precisamente por la aparición de restos arqueológicos, que han conilevado paralizaciones y una ampliación del plazo

No obstante, según Pizarro, se encuentra al 70% de su ejecución y la previsión es que estén finalizadas antes de que termine este año.

## Remodelación tras la salida de López

# José María Nisa tomará posesión como edil en el pleno de octubre

Será en unas tres semanas y Pizarro estudia el cambio de delegaciones en su gobierno

RAQUEL RODRIGUEZ Plasencia

José María Nisa tomará posesión de su acta de concejal, en sustitución de Sergio López, en el próximo pleno. Así lo ha afirmado este miércoles el alcalde, que ha explicado que la sesión se celebrará en unas tres semanas, entre el 8 y el 9 de octubre.

Actualmente, el ayuntamiento está a la espera de que la junta electoral de zona remita la documentación correspondiente para que se pueda hacer efectiva la recepción del acta por parte del nuevo concejal.

En cuanto a si esto supondrá una remodelación de delegaciones de gobierno entre los concejales del PP, Pizarro ha reconocido que está precisamente estudiando ese aspecto. Lo cierto es que López ha dejado libres las carteras de Parques y Jardines, Medio Ambiente y Sostenibilidad, que nada tienen que ver con las que llevó Nisa en su día, más formado en tareas de se-

guridad, dado que trabajó durante más de 30 años en la Guardia Real

Así, ha manifestado que su propósito es «que cada concejal lleve las áreas con las que se sienta más córnodo» porque, de esta forma, podrá dar una «más rápida y mejor respuesta» a los problemas que vayan surgiendo.



José María Nisa.

## **Epigrafe**



#### Nuevo invernadero en el centro universitario

Después de tres años de trámites y obras, el centro universitario cuenta ya con un nuevo invernadero para el uso de los alumnos de Ingeniería Técnica Forestal, el grupo de investigación forestal e Indehesa. Tiene paneles solares, sensores ambientales y aire acondicionado. Leves, 19 de septiembre de 2024.

## El colectivo estrena parte de directiva

## El gobierno local se compromete a lograr una ciudad «más inclusiva»

La alcaldesa se reúne con Axpay para tratar futuras acciones y actividades conjuntas

N. AGUT Coria

El Ayuntamiento de Coria continúa con sus acciones y reuniones con ei fin de trabajar por una ciudad más inclusiva. Así lo ha manifestado la alcaldesa, Almudena Domingo, que recientemente, se ha reunido con los nuevos representantes de la Asociación de Personas con discapacidad de Coria y Comarca (Axpay), «Un grupo de personas que vienen con ganas e ilusión para seguir trabajando en nuevos proyectos e iniciativas», explicó la alcaidesa que recalcó el compromiso de su equipo de gobierno por «seguir trabajando jun tos por una ciudad más inclusiva».

Durante este encuentro, que tuvo lugar en el despacho de alcaldía del consistorio, ambas partes trataron asuntos relacionados con la mejora de esta asociación, así como de los programas de apoyo y actividades que hagan más fácil la vida a las personas con discapacidad. Además, el colectivo presentó la nueva directiva, renovada el pasado mes de junio y que está lide rada por Luis Manuel de Plasencia, como presidente; Julián Macías

Julián, vicepresidente; Yolanda Serrano Corón , tesorera; Yolanda Caldera Sánchez, secretaria y vocales: Vanesa Moreno Gordo, Teo dora Carpintero Paniagua y Juana Moreno Martín.

#### Un colectivo que no para

La Asociación para la Integra ción de Personas con Discapacidad de Coria (Axpay) trabaja durante todo el año en distintas activida des. Uno de sus eventos estrella es su tradicional gala con motivo del Día Internacional de la Discapaci dad. Este evento se viene celebrando desde hace una década y en el que la asociación entrega sus premios a distintas personas y entidades que trabajan y apoyan acciones positivas y en beneficio de personas con discapacidad.

Otro de sus eventos importan tes es la jornada sobre la Discapacidad con el Toro Bravo y que pre cisamente este año ha cumplido su décimo aniversario. Este evento permite a los integrantes de la asociación participar de un ampho programa de actividades en torno a la ganadería y al aire libre unto con el Centro de Formación del Medio Rural de Moraleja.



La alcaldesa, junto a representantes de Axpay y al concejal, Raúl Sánchez.



Una actividad realizada durante una jornada del toro bravo organizada por Axpay en un año anterior.

#### Coria

## El colegio Virgen de Argeme lanza un concurso por su 70 aniversario

Premiará los mejores dibujos y redacciones sobre el centro y se entregarán cuantías económicas para canjear en material escolar

N AGUT Coria

El colegio público Virgen de Argeme de Coria celebra hoy jueves 19 de septiembre su 70 aniversario ya que el centro se inauguró en el año 1954. Con este motivo han convo-

cado un concurso de pintura y escritura y que llevará por lema 'Mi aventura en el cole es...1

En escritura la extensión máxi ma es de un folio y respecto a la modahdad de pintura la técnica es libre con un formato de A4. En ambos casos, el plazo para presentar los trabajos finalizará el 24

de septiembre. Cada alumno lo entregará a su tutoría y una vez recogidos todos, los tutores lo entregarán a la jefatura de estudios. En el reverso de cada trabajo debe reflejarse el nombre, apellidos y el curso del alumnos. Se darán siete premios en cuantías económicas para canjear en material escolar.



Entrada principal al colegio público Virgen de Argeme.

#### Navalmoral de la Mata

# Una colisión entre un autobús y un camión articulado causa dos heridos

El choque tuvo lugar ayer sobre las ocho y media de la mañana y como consecuencia los dos varones implicados fueron trasladados al hospital

N, AGUT Navalmoral de la Mata

Dos personas han resultado heridas, una con pronóstico leve y otra grave, concretamente un varón de 30 años y otro de 54, respectivamente, tras verse implicados en una colisión por alcance entre un camión articulado cargado de paja y un autobús en el término municipal de Navalmoral de la Mata. El herido grave presentaba trauma torácico, neumotorax y fractura de cadera. El incidente, según informó ayer el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, se produjo sobre las ocho y media de la mañana de ayer miércoles justamente en el punto kilométrico 180 de la autovía A-5, sentido a Badajoz, según detalló la Guardia Civil



Los vehículos quedaron en mitad de uno de los carriles, a primera hora de la mañana de ayer.

El autobús se encontraba en el momento del accidente inmovilizado debido a una avería que había sufrido minutos antes, según recoge Europa Press. Todo esto sucedió en una hora además donde la visibilidad en la misma carretera era reducida puesto que la claridad del día todavía no era total Tras recibirse el aviso se desplazó inmediatamente hasta el lugar del accidente personal sanitario del SES, bomberos y Guardia Civil y los heridos fueron trasladados al Hospital Campo Arañuelo.

## La Carrera Popular de San Miguel tendrá lugar el sábado por la tarde

N. AGUT Navalmoral

El próximo sábado 21 de septiembre tendrá lugar en las inmediaciones del Parque Municipal Casto Lozano, la 40 Carrera Popular que da salida a las fiestas de San Miguel 2024. El club organizador – Fondistas Moralos – para conservar la esencia de la prueba mantendrá parte del recorrido en el entorno cercano al parque para categorías inferiores y que llevará al centro las adultas.

Este año una de las principales novedades estará en el cronometraje por Chip de la carrera en la categoría absoluta y de relevos. En cuanto a esta categoría las inscripciones podrán hacerse hasta mañana viernes a las 12. El resto de las categorías podrán apuntarse en la mesa del parque desde las 17.00.

## Trujillo

# Abierto el plazo de matriculación para la Escuela Municipal de Música

Las personas interesadas ya pueden recoger los impresos en el consistorio trujillano y entregarlos en la secretaría, hasta finales de este septiembre

YOLANDA JIMÉNEZ BENITO Trujillo

El piazo de matrícula para formar parte de la Escuela Municipal de Música de Trujillo ya está abierto. Así lo anunciaron a principios de semana, en rueda de prensa, Juan Francisco Mateos, su director y Consuelo Soriano, concejala de Cultura del consistorio trujillano.

Este será el XXXVII curso y las personas interesadas en matricularse pueden hacerlo hasta finales de septiembre, rellenando los impresos y entregándolos en la secretaría del ayuntamiento. Así, el 1 de octubre, se llevará a cabo una reunión con los matriculados y se realizará el sorteo para distribuir las clases individuales.



Fin de curso de la Escuela Municipal de Música.

Como en años anteriores, habrá de piano, flauta travesera, dulce, acordeón, violín, guitarra clásica y eléctrica, bajo, bandurria y laúd. Estas sestones individuales serán de media hora y se complementarán con las de lenguaje musical e iniciación a la música. Cabe destacar que la edad minima son los 4 años y no hay límite. Así, puede inscribirse cualquier amante de la música.

## Ultimas plazas para el curso de competencias digitales ConectadAs

YOLANDA JIMÉNEZ Trujiko

El curso de competencias digltales ConectadAs, enmarcado en el Programa de reducción de la brecha digital de género en el ámbito rural, dará conuenzo en los próximos días, aunque todavía, no se ha determinado una fecha concreta.

Sin embargo, la organización ya ha advertido de que quedan pocas plazas para esta formación gratuita, dirigida a mujeres en edad activa del ámbito rural que quieran mejorar su manejo en el entorno digital.

Así, las interesadas en inscribirse o informarse pueden hacerlo en el conventual de San Francisco o llamando al teléfono 667713209. Cabe recordar que el curso, de 40 horas, está certificado por el Sexpe. 16 | Provincia de Cáceres

## Los bomberos ejercen labores de control

## Los incendios de Las Hurdes y Logrosán afectan a 55 hectáreas

Las llamas dañan 30 hectáreas de la localidad de las Villuercas y 25 del término de Nuñomoral

JUAN MORIANO Cáceres

Los incendios forestales declarados en los términos municipales de Logrosán y Nuñomoral provocaron daños en unas 55 hectáreas de la provincia de Cáceres.

El fuego afectó a unas 30 hectáreas de la localidad de la mancomunidad Villuercas-Ibrores-Jara,
mientras que las llamas quemaron
unas 25 hectáreas en el término del
municipio de Las Hurdes, datos
que confirmó el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero. Unos incendios que
fueron «pequeños», valoró el responsable de dicho departamento
de la Junta de Extremadura.

Aunque el consejero trasladó que los incendios no fueron de gran tamaño, resaltó la dificultad en la extinción del fuego ocasionado en el termino municipal de Nuñomoral debido a la zona, «un sitio muy complicado de apagar»

Ambos incendios están «apagados», trasladó Higuero. No obstante, los bomberos de los retenes de la zona desempeñan labores para enfriar la superficie incendiada. En cuanto a la causa de los incendios, el consejero señaló que aún desconocen el motivo que originó las llamas.

Aunque desde la corporación del Nuñomoral señalaron a un buitre como posible causa del incendio forestal que se inició La Fragosa, alquería. Según indicó el alcalde del municipio de Las Hurdes, Vidal Iglesias, el animal pudo chocar contra un tendido de cables de la luz y precipitarse contra el suelo, suceso que provocaría el fuego. Sin embargo, no hay constancia de un motivo que provocase las llamas y la Guardía Civil sigue con la investigación en curso.

#### Sucesos

El Infoex declaró el incendio de Logrosán el pasado martes, 17 de septiembre, a las 13.10 horas,



Fotografía del incendio forestal en Logrosán



Imagen del fuego que se inició en La Fragosa, alquería de Nuñornoral.

mientras que el nivel i de peligrosidad por cercanía a viviendas se decretó 20 minutos después. Llegadas las 16.00 horas fue estabilizado y desactivado dicha categoría de nesgo. Para su extinción movilizaron tres medios aéreos, diez unidades de bomberos, así como, tres agentes del medio natural y cuatro técnicos. En el caso del fuego que se inició en La Fragosa, alquería de Nuño-moral. El Infoex estableció el nivel 1 sobre las 16,55 horas del pasado viernes, 13 de septiembre. Para extinguir las llamas se coordinaron más de 130 efectivos. Al día siguiente, fue extinguido. Sin embargo, el domingo se reactivó la alerta, aunque no pasó de nivel cero.

Guardia Civi.

## A la altura de Santiago del Campo

# Un camión provoca un conato de incendio en la autovía A-66

El conductor del vehículo, que transportaba gasoil, logró extinguir el fuego rápidamente

À. GARCÍA Santiago del Campo

Un camión articulado que transportaba gasoil (considerado una mercancia peligrosa) sufrió en la mañana de ayer una avería en el motor, lo que provocó un conato de incendio. El propio conductor logró extinguir el fuego, pero los bomberos pasaron varias horas refrescando el vehículo para garantizar la seguridad debido al riesgo de incendios en esta temporada. Finalmente, fue apagado sin afectar a la carga ni a las inmediaciones.

La cabeza tractora está dañada de cierta consideración, según informa la Guardia Civil, y fue retirada por asistencia. El semirremolque también fue apartado por otra cabeza tractora.

En concreto, el suceso se produjo en la autovía A-66, en el punto kilométrico 526,900 (a la altura de Santiago del Campo en la provincia de Cáceres). La Benemérita también estuvo pre-



Imagen del carnión que transportaba gasoil.

sente en la zona, asegurando la seguridad vial y facilitando el tránsito en la vía.

#### Varios incidentes

En los últimos días se han producido varios incidentes de diversa consideración en las carreteras de la provincia de Cáceres. Por ejemplo, el pasado lunes, un joven de 19 años resultó herido tras caerse de una motocicleta a la altura de Malpartida de Cáceres. Como con secuencia, fue trasladado con policontusiones al hospital Universitario de Cáceres.

## Limpieza

## El Consorcio Másmedio llega a tres nuevas localidades

ÁNGFL GARCÍA Cáceres

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha adjudicado a la empresa Conyser el contrato para la Gestión del Servicio de Recogida y Transporte de Residuos Domésticos y Complementario para los municipios de Alcuéscar, Aldea del Canoy Sierra de Fuentes, por un importe de 3.837.900,00€ y un plazo de ejecución de cinco años. Este es el quinto contrato de larga duración para la gestión de residuos sólidos urbanos mediante el modelo supramunicipal público promovido por el Consorcio MásMedio y la Diputación de Cáceres, que aboga por garantızar los servicios y el cumplimiento nonnativo de nuestros municípios. El contrato va a permitir la contratación directa de personal conductor en estas localidades.

### Formación 'online'

## Un curso para gestionar los territorios inteligentes

A GARCÍA Cáceres

La inscripción parra participar en el curso sobre Territorios Inteligentes en el mundo rural que imparte la Diputación de Cáceres ya está abierta. Esta formación online se desarrollará entre el 14 de octubre y el 29 de noviembre y está destinada a personal técnico de entidades del territorio, empresarios y a la crudadania en general. La formación será de 60 horas y contará con materiales didácticos, audiovisuales, información sobre casos de éxato y un conjunto de breves entrevistas a técni cas y expertos de la diputación, entre otras cuestiones. También habrá sesiones en distintos puntos de la provincia, como Alcuéscar, Jarandilla de la Vera, Cáceres, Moraleja, Valencia de Alcántara, Trujilio, Arroyo de la Luz, Coria, Logrosán o Cami nomorisco.

el Perródico Extremadura Jueves, 19 de septiembre de 2024 Provincia de Cáceres | 17

## Centro de recuperación de fauna en Sierra de Fuentes

# La Junta invierte un millón de euros para la reforma integral de Los Hornos

El centro permanecerá cerrado a las visitas durante el plazo de ejecución de la obra. Entre las actuaciones, se hará más accesible y se adecuará el hospital

ÁNGEL GARCÍA COLLADO Sierra de Fuertes

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sosteníble de la Junta de Extremadura invierte 997.000 euros para acometer una reforma integral en el centro de recuperación de fauna Los Homos de Sierra de Fuentes. Así lo ha anunciado la consejera Mercedes Morán en una comparecencia an te los medios en el mismo recinto junto al alcalde de la localidad, Sergio Domínguez, y el director general de Sostenibilidad, Germán Puebla Ovando. El objetivo de la obra es que la labor se pueda realizar de una manera más comoday eficiente.

Las actuaciones previstas repercutirán en el avance y desarrollo de la cría de los animales asegurando su correcto crecimiento, así como garantizar que las especies irrecuperables tengan el mayor bienestar posible. De cara a las relacionadas con los delitos ambientales, se mejorarán las instalaciones del equipo cinológico. Además, se modificará el diseño de los recorridos que destinan a educación ambiental para que sea más accesible a los visitantes. También ha brá mejoras en el hospital, se abordará el tratamiento de las aguas residuales a través de la construc-



La consejera Morán y el director general de Sostenibilidad, Puebla, visitan Los Hornos.

ción de una fosa séptica y se adaptará la instalación eléctrica.

#### Más actuaciones

Las condiciones higiénico sanitarias también se verán renovadas durante la estancia de los animales y el correcto desarrollo de los procesos de musculación previos a la suelta, lo que permitirá que su estancia sea más breve En cuanto a la cría en cautividad, las actuaciones repercutirán en el desarrollo de un programa para asegurar el correcto crecimiento de los polluelos.

Como consecuencia de la ejecución de la obra, el centro de recuperación permanecerá cerrado a visitas durante el tiempo que dure la reforma, que serán 12 meses. La alternativa propuesta es que las visitas guiadas que hacian a colegios e institutos finalmente se hatán en los propios centros de educación, donde se desplazará un grupo de trabajadores y llevarán animales. La empresa cacereña Diro Royo es la encargada de ejecutar esta obra, que comenzó el pasado mes de agosto.

El alcalde sierrafuenteño se mostró «orgulioso» por la gran inversión que se va a realizar para la renovación de las instalaciones. «Será un centro pionero en la comunidad», señaló. «Dentro del último trimestre del próximo año volveremos a acoger a cientos de personas, sobre

todo alumnos, y esperemos que tenga más reconocimiento aún a nivel autonómico», finalizó

Para la consejera, se trata de «una labor que, sin duda, se ve enriquecida por los vecinos y especialmente la gente del campo, agricultores y ganaderos, que sin dudarlo, son los primeros que cuando encuentran en sus tierras algún animal herido, llaman tanto a este centro como a la organización AMUS, en la provincia de Badajoz, para asistir a estos animales»

#### Construido en 1999

La construcción del recinto se remonta al año 1999, por lo que cuenta ya con 25 años de antiguedad. El centro tiene varias funciones, como la del hospital de fauna salvaje que recibe una media anual

El hospital del centro recibe una media anual de 1.600 animales. Los Hornos acoge a 5.000 visitantes al año

de 1 600 animales. Normalmente son rapaces nocturnas, como el buho real, mamíferos como la nutria y aves carroñeras como el bultre negro. Las causas de ingreso van desde las colisiones con el tendido eléctrico, hasta el atropello o el envenanemiento.

El centro colabora con la Universidad de Extremadura en la formación de los alumnos de la Facultad de Veterinaria. Al mismo tiempo, realiza labores de conservacion puesto que cuenta con un centro de cría de cernicalo primilla. Por último, también tiene una función educativa, ya que recibe una media de 5.000 personas al año para aprender sobre esta fauna.

Instagram Soraya Amelas

## Cultura

Soraya Arnelas y El Gato con Jotas deleitan a la población de Peraleda de la Mata en el concierto que ofreció la cantante de Valencia de Alcántara el pasado sábado

## Fusión musical cacereña

Dos de los grandes exponentes de la música en la provincia de Cáceres se unieron el pasado fin de semana para deleitar a los asistentes de un concierto en Peraleda de la Mata. Soraya Arnelas aprovechó su recital en el pueblo de El Gato con Jotas para invitarle a subir al escenario y cantar juntos algunos de sus grandes éxitos. La artista de Valencia de Alcántara publicó en sus redes sociales un post dedica-



do a su tierra en el que señaló el agradecumiento que le tiene a su tierra «por recibirle siempre con los brazos abiertos».

También el artista de Peraleda, que sigue creciendo con ese estilo propio que tanto le está caracterizando en los últimos años de cacon el folclore, mostró un canñoso mensaje a la artista cacereña, que fue quien le dio la gran oportunidad de estar en su coro en un programa de televisión allá por el año 2009, cuando él solo tenía 19 años. «Soraya Arnelas es una de las artistas extremeñas que más ha llevado el nombre de nuestra región fuera de nuestras fronteras y espejo en el que reflejarse por su



Un instante del concierto.

fuerza, técnica y carisma», seña laba en su Instagram.

«Hoy, casi 16 años después, si go notando tu abrazo. Solo puedo darte un millón de gracias por tener el detalle de invitarme a subir al escenario a cantar uno de nues tros himnos televisivos en mi pueblo. Te queremos mucho. Gracias por ser tanto para Extremadura y para nuestra comunidad. Por miles de achuchones juntos», finalizó. Fue un emotivo reencuentro al que acompañó el di cacereño Cherri Coke, que le puso el ritmo al concierto de Peraleda de la Mata.

## ¿La realidad o yo?

De ahí que quien vive permanente en la ruina o cagando sangre sea pesimista



**EL TRASLUZ** JUAN JOSÉ MILLÁS

Llevo toda mi vida escuchando decir que el pesimismo es de derechas. Toda la vida de Dios y toda la vida del diablo, en serio: el pesimismo es de derechas, el pesimismo es derechas, el pesimismo es de derechas. Millás, no caigas en la trampa del pesimismo, por favor, me recomiendan. Pero la gente de derechas que yo conozco no es pesimista porque por lo general no tiene razones para serlo: les va bien. Se ensombrecen cuando se amuinan o les sobreviene una úlcera de estómago: lógico. De ahí que quien vive permanentemente en la ruina o cagando sangre sea pesimista. La sentencia se ha repetido tantas veces que yo mismo, cuando amanezco triste, me pregunto si me estaré volviendo de derechas. Sé que estas categorias (derechas e izquierdas) dejaron de funcionar hace tiempo como explicación del mundo, pero ya que se siguen utilizando en las tertulias radiofónicas, me apuntaré provisionalmente a su vigencia.

Se lo digo a mi psicoanalista.

- El mundo camina hacia su autodestrucción.
- -¿El mundo o usted? pregunta ella.
- Yono dispongo de ningún arsenal nuclear respondo.

-¿Está seguro?

Me quedo pensativo. No digo nada, pero pienso que mi subconsciente es un verdadero depósito de armas de destrucción masiva. Hay días en los que me asomo a él, o él se asoma a mí, y se me ponen los pelos de punta de toda la basura atómica almacenada en el sótano de mi memona.

 Lleva usted razón -concedo-, cada ser humano dispone de una bomba atómica personal preparada para reventar en cualquier comento. El propio corazón puede estallar ahora mismo: se llama infarto y en ocasiones revienta por culpa de los pensamientos sombrios de su dueño.

Regreso a casa dándole vueltas al asunto del pesimismo. Durante el trayecto, asisto a una pelea desagradable entre dos conductores cuyos coches se han rozado. Se dicen el uno al otro auténticas barbaridades y están a punto de llegar a las manos. En uno de los automóviles va un crío de menos de diez años, hijo de uno de los contendientes, que observa a su padre con terror. A ver, me digo, ¿quién es más pesimista, la realidad o yo?

Juan José Millás es escritor

## Vía recta

En las callejas de Damasco reina un silencio sólo roto por el rumor saltarín de los dados y las fichas de 'taula', el backgammon local al que tan aficionados son los damascenos

La ciudad vieja de Damasco es una ciudadela a franjas, que recuerda en algo al conjunto albinegro del Duomo de Siena. Frente a la esplendorosa Mezquita de los Omeyas, se extrende un zoco cubierto, que protege a vendedores y clientes del sol totalitano del verano. El clima es seco, y recuerda al de Madrid. Damasco no tiene la vibración incesante de El Cairo, pero tampoco la molicie de otras ciudades árabes. Se trabajaba en ella para vivir, aunque estos últimos tiempos vinieron recios y hay que hacer horas extra para ga-

narse el jornal.

Esta tarde, en sus callejas, rema un silencio sólo roto por el rumor saltarin de los dados y las fichas de 'taula', el backgammon local al que tan aficionados son los damascenos. Los vendedores no acosan al visitante Como mucho preguntan curiosos de dónde es uno y le dan la bienvenida en espanol. El recuerdo de riadas de turistas por el zoco queda ya algo lejano tras el horrendo paréntesis de la guerra. Lo peor de las guerras son las posguerras, como bien sabernos en España. Los

retratos del presidente, del 'rais', son ubicuos en la medina. El zoco siempre está con el Gobierno. Es el pulso del país. Las gentes que lo habitan y transitan dan idea de una raza de fenotipos vanados. Los hombres muestran un cierto cansancio en su rostro, como si la vida se les estuviera haciendo demasiado onerosa, pero su elegante dignidad no admite derrota. Las mujeres parecen algo más alegres, y rezuman una dulzura que alguno podría confundir con seducción, pero que no lo es necesariamente. Son de natural amables y acumulan gracia y belleza.

Una banda de jóvenes chuies, totalmente vestidos de negro, pasa junto a mí celebrando la fiesta de 'Arbain'. Imponen con sus bigotes y sus barbas hirsutas. Se dirigen al Mausoleo del Bautista ('Yahia', en árabe) en la Mezquita, venerado por su secta. Les sigue una banda de niños de mirada algo desafiante e mocencia largo tiempo perdida. Niños sin infancia. Uno portauna bandera negra con una inscripción kúfica. Dos de ellos, de apenas 10 años, furnan. Recuerdan al protagonista de 'Los 400 golpes' o a los del cine quinqui español de los 70. Damasco es

una crudad biblica a las que sus habitantes llaman 'Sham', que es como también se conoce al país en dialecto sirio. Su ciudad vieja es de origen romano, con un decumano que se denomina 'Vía recta' y un cardo que el tiempo y la construcción han difuminado. Tras una puerta algo desvencijada, se abre un patio que es un café, donde jóvenes de buen aspecto furnan narguilé y beben tés y zurnos. Suena música árabe y el ambiente es chic, Parecen tener todo el tiempo del mundo. No habita en este lugar el

hedonismo desbordado de Beirut, pero sí un amor tranquilo por la vida, un 'shweia, shweia' ('poco a poco') existencial.

Uno puede observar en sus ojos, a un tiempo, la aceptación de la desgracia vivida y la vitalidad como Victoria definitiva, dos caras de la misma moneda. La mirada del sirio no parece encerrar malos sentimientos. Circulando en coche por las afueras, en un recodo de la autopista cubierto de yerba, las familias se agrupan relajadas en pequeños corros, en torno a un infiernillo donde hacen de comer. En ese cuadro de Manet suburbano, las mujeres, veladas y sonrientes, se sientan,

pudorosas, sobre sus taiones. Los hombres fuman mientras los niños corretean entre los distintos grupos ahí arracimados. Lo que veo me da que pensar. La gente parece, pese a todo, feliz, y uno no puede dejar de preguntarse si ello es resultado de la alegría que procura haber sobrevivido a una guerra, o si se trata de espíritus más elevados que el mío, de almas más desarrolladas que nuestra torturada alma occidental, presa de una pertinaz ansiedad e insatisfacción que intentamos calmar con diazepam, viajes y cursos de yoga. Quizá todo es mucho más fácil, y el secreto de esa serenidad vital de los sinos es no haberse apartado nunca de lo esencial, de la sencillez, de una conjugación adecuada de la idea de tiempo con la de vida, de esa vía recta que perfila el viejo Damasco y el alma de los que la habitan, herederos de casi tres mil años de Historia y de las lecciones que ésta trajo consigo.

Javier Puga Liopis es escritor



JAVIER PUGA LLOPIS



## el Periódico

Por Álvaro

el Periódico Extremadura

Opinión | 19

## Ratio

Como los docentes parecen la pieza menos importante en el sistema educativo, nuestra opinión se nos pide raras veces. Por eso no sé si me divierte o me exaspera que publiquen como si fuera un hallazgo un estudio de la universidad Carios III que ha llegado a la conclusión de que a menor número de alumnos por clase se produce un efecto positivo y se logran mejores rendimientos. No es una broma, en serio. Han tenido que venir los investigadores para que algo que es de sentido común salga a la luz. Tampoco hace fal-

ta mucho para darse cuenta de que si un profesor tiene que atender a menos alumnos, los atenderá mejor, porque dedicará a cada uno el tiempo que se merece, no el que a duras penas comparte con los otros.

Ya lo comprendimos todos en la pandemia, cuando el único efecto positivo fue la reducción de la ratio. Entre mascarillas, geles y clases a distancia, lo poco salvable fue que podíamos atender a nuestros estudiantes de otra manera, individual y cercana. Se fue la pandemia, y se fue el sentido común, aunque parezca mentira, y volvimos a las clases de treinta alumnos. No se precisan muchas neuronas para llegar a la conclusión de que treinta son más que veinte, y que el profesor sigue siendo solo uno. Ade-



tres cursos menos, y también alumnos que se aburren en clase por que nos vernos obligados a adaptarnos al más débil (como es lógico), olvidando al que necesita otro tipo de estímulos.

Atender a todos es imposible, a no ser que seas como aquel inspector Gadget que sacaba de su gabardina una herramienta para cada cosa. Si me dedico al que apenas sabe escribir, no explico la generación del 27, ni leo con el que no silabea, ni enseño caligrafía ni puedo parar el llanto de quien se siente inadaptado o sin ami-

gos. A lo mejor porque la inadaptada soy yo, que ni sé ni puedo convertirme en una hidra de treinta cabezas para atender sin ayuda a quienes merecen toda mi atención. Menos mal que han venido sesudos investigadores a confirmar lo que se hubiera confirmado hace mucho, con o sin pandemia, a poco que hubieran escuchado a tantos maestros y profesores a la puerta de sus centros: menos alumnos se traduce en mayor atención individual, y eso, por supuesto, se refleja en el rendimiento y en las notas, que parecen lo más importante, pero sobre todo en el bienestar y la felicidad de los alumnos, que es para mí, lo realmente imprescindible



JUEVES SOCIALES
PILAR GALÁN

Pilar Galanies escritora

## Regreso al futuro o vuelta a la jornada partida

Cual Marty McRy en 'Regreso al futuro', así me he sentido al escuchar la noticia de la Comunidad Autónoma de Madrid, tanto de instaurar la jornada partida, horano de mañana y tarde, como de volver a los antiguos colegios de primaria, esto es, cuando se impartía de primero a octavo, la antigua EGB, eso sí, con etapas diferenciadas, lo que han venido a bautizar como CEIPSO, centros de Infantil, Primaria e imagino, parte de la ESO, pues sólo serán primero y segundo de dicha etapa.

Para ser sincero, la medida en si, la de los CEIPSO, no me parece mal, de hecho siempre he sido de la opinión que los resultados académicos mejorarían significativamente si el alumnado de entre doce y catorce años de media no perdieran a dicha edad al maestro en genérico como referente, pues el paso de sexto de primaria en un colegio a un primero de la ESO en un instituto no es siempre un camino de rosas, incluido amistades y relaciones. Quizás establecer esos cursos intermedios incluso hibridando docentes de ambas etapas pudiera ser beneficioso.

Pero, y aunque yo pudiera coincidir en el fondo, lo cortés no quita lo valiente, es decir, eso se hace consensuando con el profesorado primero, o al menos oido, las familias y el alumnado. Como siempre, y parece que por mucho que lo critiquemos no se atienen a razones, el profesorado, artifice y piedra angular de cualquier



SATURNINO ACOSTA

cambio, modificación o reestructuración educativa, es el último en enterarse pero el primero al que se obliga su cumplimiento. Mucho debemos cambiar si de verdad queremos ser comunidad educativa pero, sobre todo, si queremos que los cambios funcionen. Del mismo modo, y aquí sí que debo mostrar mi absoluta contranedad y rechazo, tanto en el fondo como en la forma, es la decisión también de la Comunidad Autónoma de Madrid de establecer que todos los nuevos centros publicos adopten la jornada partida, es decir horano de mañana y tarde. Por mucho informe de esperto que diga que el horario favorece el rendimiento académico, lo cierto es que del mismo modo hay informes que dicen lo contrario, del mismo modo que muchos expertos lo aconsejan para la conciliación laboral y familiar, otros lo desaconsejan, no por la conciliación pero sí por otros muchos motivos, entre ellos el propio alumnado, que podría pasar de entre ocho a nueve horas consecutivas en el centro educativo si contamos aula matinal y comedor.

En todo caso, resulta realmente lamentable que se mezcle educación, sistema educativo y profesorado con conciliación de la vida laboral y familiar, pues ni los centros escolares ni el profesorado están para eso, y lo peor es que se transmite esa sensación tanto para con el sistema educativo como para con el profesorado de devaluación de nuestro trabajo que es estrictamente profesional.

Hayy si no lo hay, debería de haber, otros me canismos, organizaciones, instituciones, incluso concejalías, consejerías y ministerios a los que debiera competer más dichas actuaciones para la conciliación de la vida laboral y familiar, por ejemplo con la racionalización de horarios, jornada laboral, apoyo a familias, etcétera, etcétera. Tanto cambio legislativo y pasito para delante para terminar dando pasito para atrás.

Saturnino Acosta es presidente de Anpe Cáceres

# Pragmático y peligroso



LUIS M. ALONSO

Cierto pragmatismo no le viene mal a la política pero en algunas circunstancias puede estar refudo con la coherencia. No es fácil ejercer la oposición en un país tan polarizado como es actualmente este, donde el presidente del Gobierno se maneja como nadie en utilizar contra sus adversarios las investigaciones que a él y a su familia le comprometen. Véase cómo el «caso Begoña Gómez» está a punto de convertirse en el «caso Peinado» y este llegar a ser la primera víctima de una causa en la que parece clara la culpabilidad de la mujer de Sánchez. Ya digo, no es sencillo calcular los nesgos de una cacería en la que la pieza, sintiéndose acosada, se desenvuelve de esta manera.

Los intentos del Partido Popular de construir una mayoría en la derecha junto con Vox han resultado hasta ahora balones de oxígeno para el jefe del Gobierno, en parte porque Feijóo no ha sabido articular a tiempo y como es debido la mecánica de esa estrategia para obtener sus frutos, en parte también porque Sánchez ha estado más listo en desarticularla encargándose de convencer a demasiados votantes de que el radicalismo en un bando es mucho más peligroso que el que él mismo practica uniendo su presente y futuro a los separatistas catalanes, los herederos de ETA o la extrema izquierda peronista que tiene a su lado en el Gobierno. Mumetizándose con sus socios, Pedro Sánchez ha obtenido mejores resultados provisionales que los populares cantinfleando con el partido de Abascal, Ha sabido aprovechar, además, las fugas de agua del contrario en su favor.

La necesidad de ser pragmático en unas circunstancias en las que los votos de un único partido no dan para formar mayorías sólidas puede volver a crear confusión cuando Feijóo habla de establecer relaciones con Junts. El partido de la derecha catalana no ha dejado de encamar el supremacismo separatista que el propio líder popular dice combatir. Se trata de una interlocución aún más arnesgada y comprometedora que la de Vox.

Luis M. Alonso es periodista

#### REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN y PUBLICIDAD

Cedida a El Periódico Extremadura

Cedida a El Periodico Extremadura

lueves 19 de septembre de 20.4

## Historia de superación

Comunicador social y presentador de eventos, la vida del conocido vecino emeritense ha cambiado desde que un día decidió ponerse a dieta. En dos años y gracias a su constancia ha logrado perder 7 tallas

## Gonzalo Alesón: así perdió 70 kilos



Una verdadera historia de superación, Gonzalo Alesón Vian, comunicador social y presentador de eventos santanderino afincado en Mérida desde hace una década y media, tiene 53 años. En octubre cumplirá 54, pero rejuvenece y se le dibuja una sonrisa en la cara ca da vez que cuenta su gran hazaña. Su sentido común es apabullante y la explicación que ofrece a este penódico resulta muy sanadora. Alesón decidió ponerse a dieta cuando hace unos 24 meses vio que su báscula llegó a marcar los 191 kilogramos. «No se trata de bajar de peso porque sí, sino de saber muy bien con qué finalidad se hace, de ponerse en las manos adecuadas (endocrinos, nutricionistas y en trenadores personales), de encontrar una dieta sana y realizar ejercicio. Así de simple y de difícil a la vez. En todo este tiempo he perdi do unos 70 kilos y todavía me quedan otros 20», indica con ilusión.

Una lección de vida que emociona a sus allegados. Él mide 1,78 metros y siempre se ha considerado un chico de hueso ancho, aunque el sobrepeso le iba generando poco a poco problemas de autoes-

tıma y salud: «Me costaba un mundo atarme los cordones, ca minar sin descansar cada dos pasos, respirar a la hora de hacer los programas de radio o dormir, subir las escaleras, a veces no tenía ganas de nada y eso que soy una persona muy sociable...», destaca.

La obesidad estaba anulando su movilidad y estuvo a punto de sufrir un infarto. Aleson tenía en casa ropa (imagen con la que se ilus tra este reportaje) de la talla 6XLo 64. Hoy, este comunicador social y presentador de eventos posa con orgullo en prendas de la XL o 50 Para entenderlo bien, solo hay que repasar las fotografias de sus redes sociales. Se ve a sí mismo como una historia de superación personal (física y mental) en mayúsculas, como un ejemplo de carne y hueso que infunde ánimo a las personas con sobrepeso. Gonzalo pone todo su empeño en dejar claro durante la entrevista que su motivación jamás fue estética y que sin el apoyo de José Luis Quesada y José Durán no lo habría logrado. «El cambio de actitud es clave, hay que mentalizarse y seguir unas rutinas», concluye.



Gonzalo Alesón Vian muestra un antiguo pantalón.

Mando accesible para PS5.

### **Fundación Once**

## Llega a Mérida el mando de PlayStation 5 que elimina las barreras

ALBERTO MANZANO Menda

Llega a la capital regional el mando accesible para PS5, La Fundación ONCE, en colaboración con PlayStation España, pone a disposición de jóvenes con discapacidad el nuevo aparato en la oficina de Inserta Empleo (calle Almendralejo). Mando y consola están disponibles hasta el próximo 18 de octubre para todas aquellas personas que deseen probarlos. A través de un dispositivo de mano con una do cena de botones, la herramienta amplia las posibilidades de jugar con esta consola. «El mando accesible ha conseguado revolucio nar el mundo del videojuego al adaptarse con écuto a las necesidades de los jóvenes con discapacidad», resaltó el director de Inserta Empleo en Extremadura, Francisco Javier González.

#### Cedida a E. Periodico Extremadura

## El suceso se produjo sobre las 19.00 horas en la calle Aguadores

## Susto en la Zona Sur por la caída de una rama de grandes dimensiones

A pesar de que se trata de un lugar muy concurrido tanto por vehículos como por peatones, no hubo que lamentar daños

ALBERTO MANZANO Menda

La caída de una rama de grandes dimensiones de un árbol sobre el acerado de la calle Aguadores (barriada de la Zona Sur), en Mérida, sorprendió en la tarde de este pa-

sado martes a varias personas que paseaban por la zona. Los hechos ocurrieron alrededor de las 19.00 horas, según pudo saber El Periódico Extremadura, «Gracias a Dios no había nadre en el lugar cuando se ha producido el desplome», manifestó un vecino (fue testigo presencial de lo ocurrido). A pesar de que se trata de un sitio muy concurndo tanto por vehículos como por peatones, por fortuna no hubo que lamentar daños personales ni materiales. Hasta allí acudió una patrulla de la Policia Local emeritense y también personal del ayuntamiento de la capital regional para retirar la rama rápidamente •



Rama caída en la tarde de este pasado martes en la capital extremeña.

lueves, 19 de seguembre de 202

La Junta de Extremadura sigue negociando con el Ministerio del Interior la cesión del resto de bloques

# Los pisos para alquiler social en Suerte de Saavedra estarán listos a final de año

La Consejería de Infraestructuras está aún valorando la fórmula más «idónea» para llevar a cabo el proceso de adjudicación de estas primeras 40 viviendas, ante la elevada demanda de solicitudes que se prevé

B. CASTAÑO Badajoz

La rehabilitación de los conocidos como pisos de la Guardia Civil, en la barriada de Suerte de Saavedra, avanza y las primeras 40 viviendas que la Junta de Extremadura va a destinar a alquiler social estarán terminadas a finales de este año. Ese es la fecha que maneja la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que, según explica, todavía está estudiando la formula «más idónea» para llevar a cabo el proceso de adjudicación de estas casas ante la elevada demanda de solicitudes que se prevé

Inicialmente, la voluntad era que este trámite se realizara de forma paralela a las obras, para que las familias adjudicatarias pudieran ocuparlas en cuanto estuvieran acabadas, pero, por ahora, no precisa cuándo podría abrirse la convocatoria

Estos 40 pisos son la primera fase de una actuación mucho más ambiciosa y con la que se quiere paliar en parte la faita de viviendas sociales en Badajoz. La intención es disponer de otros 50 pisos de este mismo grupo de bloques, para lo que se sigue negociando con el Giese, el organismo autónomo que se encarga de gestión, venta y subasta de comisarías, casas cuartel y solares de las Fuerzas de Seguridad del Estado En el caso de Suerte de Saavedra. el Ministerio del Interior era el propietario de los 5 bloques ubicados en la calle Eduardo Naranjo con Ventura Reyes Prósper-, con un total de 90 pisos, de los que, de momento, solo se han cedido a la Junta estos 40 que ahora se están reformando.

No hay fecha prevista para el acuerdo que haga posible que pasen a manos del Gobierno extremeño, aunque los proyectos de rehabilitación de todos los bloques ya están redactados. Se adjudicaron en tres lotes al mismo tiempo para agilizar los trámites y tenerlos listos para cuando se asumiera la titularidad de los que quedan pendientes. Hay al menos 8 de estos pisos que están okupados desde 2017, un proble-



Obras de la primera fase para rehabilitar los conocidos pisos de la Guardia Civil, en una de cuyas fachadas ya es visible el avance de los trabajos.

ma que se tendrá que solucionar antes de reformarlos.

Las obras de la primera fase arrancaron a principios de este año. El contrato de rehabilitación energética se había adjudicado meses antes, en abril de 2023, a la empresa Albero Extremadura por 1820.644 euros. El 89% de la financiación es con cargo a los fondos Next Generation.

La previsión era que los trabajos comenzaran en junio de ese mismo año, pero no se cumplió. La nueva fecha que se anunció fue octubre, pero tampoco llegaron los albañiles entonces y el inicio de la obra se retrasó hasta enero

#### Notable cambio

Estos bioques de pisos se construyeron hace 40 años, en 1984, y el principal objetivo de la actuación es mejorar su eficiencia energética. Los trabajos que se han acometido hasta ahora ya dejan apreciar el notable cambio exterior, donde dejará de ser visible su característico ladrillo visto.

Con estas obras se pretende reducir el consumo de energía Vieja demanda. Por la «gran necesidad»

# Ocho años de espera y reivindicación vecinal

Pese a la demora de los trámites y los plazos incumplidos, la Asociación de Vecinos de Suerte de Saavedra no ha dejado de reclamar la conversión de los conocidos como pisos de la Guardia

B. C. Badajoz Civil en viviendas para alquiler social por la «gran necesidad» que tienen las familias más vulnerables. Han sido ocho años de espera y reivindicaciones hasta que vieron empezar las obras. La nego-

ciación entre la Junta de Extremadura y el Ministerio del Intenot para la cesión de los primeros 40 pisos se alargó durante vanos años y después vinieron los trámites y plazos para licitar la redacción de los proyectos y, por fin, sacar a concurso los trabajos de rehabilitación energética.

En este tiempo, los vecinos alertaron en más de una ocasión del progresivo detenoro de los bloques, cuyas ventanas y puertas se tuvieron que tapiar para evitar que fueran okupados o destrozados. En el exterior, la ausencia de moradores y la falta de mantenimiento hacía cada vez más visible su lamentable estado.

Si han estado pendientes de las obras, los representantes vecinales también los estarán del proceso de adjudicación de las viviendas, que ya han pedido que se lleve a cabo de « manera transparente» y se ofrezca una información clara a los interesados para que puedan solicitarlas. primaria no renovable del edificio en más de un 20%. Para ello, se ha mejorado el aislamiento térmico de fachadas, cubiertas y suelos, carpinterías y acristalamiento de los huecos, de forma que se limite la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima y del uso.

Adémás, se limita el consumo energético del inmueble, que se procurará abastecer mediante el uso de energía procedente de fuentes renovables y sistemas de climatización de bajo consumo.

#### Mejora de la accesibilidad

Estas actuaciones también permiten hacer más funcional el edificio para su uso residencial, haciendo accesibles las zonas comunes y las viviendas.

El proyecto también contempla llevar a cabo intervenciones de mantenumiento y reparaciones para dar solución a los problemas de humedades que presenta el edificio. Lo que no se ha modificado es la distribución original de los espacios.



Obras de la variante de Campo Mayor, en Portugal, que transcurren por el oeste del casco urbano.

## Infraestructuras en la Raya

## Campo Mayor tendrá una variante de 3 kilómetros para mejorar el tráfico de Badajoz y Elvas

Esta circunvalación permitirá aligerar el tránsito hacia el norte de Portugal evitando el paso por la zona urbana

A.C. Badajoz

Infraestruturas de Portugal (IP) està construyendo una carretera de circunvalación en la localidad fronteriza de Campo Mayor para mejorar la accesibilidad a su zona industrial y, a la vez, aligerar el tránsito rodado proveniente de las carreteras de Badajoz y Elvas.

El objetivo es garantizar la accesibilidad a la localidad de forma segura y derivar el tráfico pesado que utiliza el eje N-371 como acceso preferente a la frontera con España o al contrario en dirección a la localidad de Porta-

Con una longitud de poco más de tres kilómetros, la circunvalación contará con dos carriles, uno por sentido. También se implementarán y reformularán las conexiones a la red viaria existente. con el fin de eliminar los giros a la izquierda, mediante la introducción de cuatro rotondas.

La inversión es de 6,7 millones de euros con cargo al Plan de Recuperación y Resilencia de la Unión Europea. Los objetivos son: acercar a las empresas de la zona a los principales ejes que constituyen la red fundamental para el transporte de personas y mercancías; reducción del tráfico rodado en general en el municipio de Campo Mayor mejorando la dinámica urbana y territorial; y ayudar a la calidad del aire reduciendo los niveles de contaminación y ruido.

En lo que concierne a España y más concretamente a Badajoz, esta circunvalación permitirá una mejora de tránsito hacia el norte de Portugal evitando el paso de vehículos por la zona urbana. Elio abrirá una vía de paso preferente que podrá cambiar las rutas tradicionales de transporte de mercancías entre España y Portugal.

## Desde la Diputación de Badajoz Crean unos premios provinciales de excelencia en la construcción

El propósito es rendir homenaje a la dedicación y al esfuerzo de los profesionales

REDACCIÓN Badajoz

La Diputación de Badajoz presentó ayer enla Cámara de Comercio de Badajoz la primera edición de los Premios Provinciales a la Excelencia en la Construcción, que pondrán en valor las soluciones innovadoras en los campos de la edificación y de las infraestructuras. El diputado

provincial del Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Abel González, destacó el firme compromiso de la institución desde el comienzo de la legislatura por el apoyo a la construcción, «con reuniones con el sector para conocer sus inquietudes». En este marco, dijo, estos premios nacen «con el propósito de rendir homenaje a la dedicación, el esfuerzo

y la calidad que estos profesionales aportan a cada proyecto».

Los galardones incluirán las categorías al Mejor Proyecto de Edificación, Mejor Proyecto de Ingenieria Civil, Mejor Proyecto de Movilidad y Ordenación del Territono, a la Trayectoria Profesional, Mejor Expediente Académico Vinculado al Sector de la Construcción y Premio del lurado.

El presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García Sardiña, señaló a su vez que «este tipo de iniciativas premian la calidad, la innovación, la responsabilidad social y la sostenibilidad empresarial y ambiental, y ponen en valor un sector clave en la comuradad autónoma»

## Servicio público

## Restablecen el transporte de militares de Cáceres a la base Menacho

EFF Badajoz

La dirección general de Movilidad y Transportes de la Junta de Extremadura ha restablecido desde ayer el servicio regular especial de transporte de viajeros por carretera desde Cáceres hasta la base militar Menacho, en Bótoa, después de que haya estado suspendido desde el 20 de agosto.

El motivo de dicha suspensión fue el «fallecimiento repentino» del propietario de la empresa de autobuses que realizaba esa ruta, han informado fuentes del Gobierno regional, el cual ha mantenido contactos con los usuarlos a través de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME).

ATME denunció en septiembre que más de 50 militares en la provincia de Cáceres habían visto interrumpido su transporte público regular a la base General Menacho y exigió a la Junta restablecer de inmediato el servicio.

Un servicio que hasta entonces cubría la empresa Santibánez Bus Oeste, que gestionaba la línea entre Cáceres, Malpartida de Cáceres, Aliseda, Villar del Rey y la mencionada base militar pacense.

#### Operadora Alsa

La suspensión de esta línea regular de autobús ha obligado a los militares a utilizar sus vehículos personales para llegar a su lugar de trabajo, lo que ha implicado «gastos adicionales y riesgos innecesarios» en sus desplazamientos diarios desde sus localidades de residencia.

La situación ha sido «especialmente preocupante para aquellos que dependen exclusivamente del transporte público», aseguró ayer ATME.

La Junta de Extremadura sostiene que se ha trabajado «con intensidad» desde hace semanas para restablecer el servicio con «la mayor celeridad posible, salvando dificultades surgidas para una nueva autorización», concedida en este caso a la empresa de transportes ALSA, que operará desde ahora.



Acto de presentación de los nuevos premios en la Cámara de Comercio.

#### Infraestructuras

# Aún no hay proyecto para suprimir el paso a nivel de la carretera de Alange

Ramírez desvela que ha habido reuniones con Adif para empezar a definir un plan, pero esta actuación lleva más de 15 años en espera en Almendralejo

RODRIGO MORÁN Almendralejo

Más de una década de noticias adelantando que pronto será suprimido el paso a nivel de carretera de Alange a su paso por Almendralejo, pero la realidad es que ni tansiquiera hay proyecto definido para ello. El alcalde José María Ramirez ha comentado que no hay diseñado todavía ningún proyecto en firme para ejecutar esta obra, aunque sí ha adelantado que ha habido reuniones con Adif para adelantar la propuesta de esta supresión del paso a nivel.

Hace nueve meses se anunció a bombo y platillo un protocolo suscrito por Adif y la Junta de Extremadura para la supresión de nuevos pasos a nível en los términos municipales de Almendralejo y Vibafranca de los Barros. El que afecta a la capital de Tierra de Barros es el situado en la carretera autonómica EX105, justo antes de salir a la travesia de antigua carretera de Sevilla. Dispone de protección con señalización luminosa y acústica y semibarreras automáticas, pero los vecinos llevan casi 15 años reivindicando un paso más seguro.

En su momento, se habló de sustituir estos pasos a distintos niveles con mayores condiciones de seguridad tanto para las circula-



Zona de paso a nivel con barreras en Almendralejo en la carretera de Alange.

ciones ferroviarias como para el tráfico viario, que además es muy fluido en esta carretera de Alange al ser una de las entradas y salidas principales de Almendralejo para tomar la autovía A66. A ello se le añaden otros factores como una importante empresa de transportes que provoca el paso de numerosos camiones a lo largo del día o la inexistencia del enlace sur de la A-66 a la altura del hospital Tierra de Barros que provoca que todas las ambulancias tengan que salir por esta salida para dirigirse al

hospital comarcal.

En el último convenio, la Junta de Extremadura, además de asumir el coste del 50%, pondrá a disposición de Adif los terrenos de titulandad autonomica necesarios para ejecutar nuevos viales y obras de paso a distinto nivel.

En Almendralejo, se habló de construir un vial que conectara directamente con la rotonda que va hacia la avenida de San Antonio y que es la más próxima al paso a nivel con barreras actual De hecho, hubo un conato de pro-

yecto en 2015 para hacer realidad esta opción por medio de Adif y un presupuesto superior a los 600.000 euros, pero nada de ello se materializó en realidad.

Hay que recordar que Adıf suspendió las obras de este proyecto en el año 2009 cuando ya se habia adjudicado a una empresa.

Locierto es que han pasado más de 15 años y todavía no hay un ápice de realidad en la supresión de este paso a nivel que sigue siendo un talon de Aquiles en las infraestructuras de Almendralejo.

### Cultura

## La nueva escuela de música será inaugurada el 7 de octubre

REDACCIÓN Almendrateio

Las nuevas instalaciones de la Escuela municipal de música quedarán mauguradas el lunes 7 de octubre, coincidiendo con la inauguración del curso para todos los alumnos. Así lo ha comunicado el delegado de Cultura, Domingo Cruz, quien ha destacado la calidad que tendrá la nueva sede con cinco aulas, tres despachos amplios, un salon de actos de grandes dimensiones que seguirá experimentando mejoras en los próximos meses «y unas fantásticas condiciones para el profesorado».

Hay que recordar que esta actuación de rehabilitación y transformación del antiguo Palacio de Justicia a la escuela de música se está financiando con fondos europeos de la última convocatoria. La apertura de la sede se ha ido retrasando por los plazos de las obras, pero Cruz ha comentado que el material y mobiliario ya está llegando a la escuela y todo estará listo para el 7 de octubre

Narciso González, director de la escuela de música, está muy feliz de ver realidad este sueño de tener una sede con mejores condiciones y, sobre todo, con espacios más amplios que van a permitir a los alumnos estará todos integrados en el mismo centro.

#### Reconocimiento

# Antonio Mulas, finalista de los premios nacionales de Enfermería

Cuenta con un gran reconocimiento popular por su trayectoria y ejerce de coordinador de las donaciones de sangre en Almendralejo

REDACCIÓN Almendralejo

El popular enfermero Antonio García Martín de las Mulas, originario de Venezuela, pero almendralejense de adopción durante gran parte de su vida, ha sido nominado como uno de los finalistas de la segunda edición de los Premios Nacionales de Enfermería por su amplia trayectoria en el sector.

Antonio es vocal en la junta de gobierno del Colegio de Enfermeros de Badajoz y ejerce de coordinador de las donaciones de sangre que se realizan en Almendralejo. Su nominación ha sido muy bien recibida por los vecinos, quienes ya le realizaron hace un año emotivo homenaje con un monolito que luce su figura en el parque que lleva su nombre, al lado de la avenida de la Paz y rotonda Presidente Adolfo Suárez.



Antonio Mulas cuando fue reconocido con un monolito el pasado año.

R.M.

### Manifestación del PP de Villanueva

# El PP critica el aumento de las tasas de las escuelas deportivas locales

Los populares denuncian que esta subida, de alrededor de un 20% respecto a las tarifas del año pasado, «afecta directamente al bolsillo de los vecinos»

SAMUEL SÁNCHEZ Villanueva de la Serena

El Partido Popular de Villanueva de la Serena ha criticado el incremento en las tarifas que los usuanos de las escuelas deportivas deben afrontar con la apertura del nuevo curso deportivo.

En concreto, según expuso ayer miércoles en rueda de prensa el portavoz de los populares villanovenses, Manuel Lozano, se trata de una subida de alrededor de un 20% respecto a los precios establecidos el año pasado, «En actividades como el aerobic, los adultos pasan de pagar 64 a 77 euros, mientras que los pensionistas pasan de pagar 48 a 57», detalló al respecto. Del mismo modo, esta subida se observa también en otras actividades como las de sala, actividades acuáticas de adultos o actividades en las pistas polivalentes.

A juicio de los populares, «no vale decir que el precio por alumno no paga el servicio que



Integrantes del PP de Villanueva, en sala de prensa.

paga el Ayuntamiento porque nunca lo cubre», por lo que desde su punto de vista esta subida «afecta al bolsillo del ciudadano». De la misma forma, Lozano agregó también que estas actividades deportivas «ayudan a mejorar la calidad de vida de los vecinos y deben ser una prioridad para el consistorio».

Para el Partido Popular de Vilianueva esta subida de precios «no resuelve la situación económica por la que pasa el Ayuntamiento» y tachan la gestión como «ejercicio de puro despilfaro», recordando el gasto injustificado de 80.000 euros en combustible denunciado por los populares meses atrás.

«La alcaldesa se ha negado a iniciar el expediente que exige el tribunal de cuentas para definir quién o quiénes son los responsables de ese despilfarro. No sabernos a quién quiere

El PP dice no estar de acuerdo con esta subida porque el deporte «mejora la calidad de vida»

Samuel Sanchez

proteger y qué quiere ocuitar, pero lo que consigue es hacernos sospechar», apostilió el líder de los populares.

Sobre las obras, Lozano criticó la paralización en la que se encuentra la remodelación del mercado de abastos, una actuación que lleva varios meses parada y cuya finalización se ha retrasado ya casi un año según lo previsto inicialmente. «Esta situación nos preocupa porque el comercio del centro necesita un revulstvo», señaló Lozano. Precisamente, sobre la situación económica del consistorio villanovense, el líder de los populares villanovenses la califica como «lamentable» •

Regadio en Vegas Altas

## Colapsa una de las redes secundarias del Canal de Orellana

Un enorme agujero deja sin servicio de agua a dos industrias y 7.000 hectáreas de cultivos

SAMUEL SÄNCHEZ Don Benito

El colapso del canal secundario número cuatro del Canal de Orellana provocado por un socavón ha dejado sin servicio de riego este miércoles a una superficie de unas 7 000 hectáreas.

Según informó el presidente de la Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana, Luis Gutiérrez, se han visto obligados a interrumpir el servicio de suministro de agua para riego en esta red secundaria del canal principal, lo que ha afectado no solo a estas 7.000 hectáreas, sino también a dos industrias de tomate como son Tomates del Guadiana y Tomalia, ambas en Santa Amalia.

#### Final de campaña

Gutiérrez aseveró ayer que «afortunadamente estamos al final de campaña y esta incidencia no supone un gran contratiempo para los agricultores», aunque matizó que si esta situación llega a darse en pleno agosto «se podría crear un grave problema y poner en riesgo la economía de muchos agricultores».

En este sentido, el presidente de la CGU apostilló que «el problema es que las infraestructuras están en el final de su vida útil, por lo que hay que tomarse en serio este problema y las administraciones tienen que trabajar más intensamente para que la modernización del Canal de Orellana sea una realidad».

Se trata de una situación que se produce precisamente varios días después de haber restablecido el servicio de agua para riego después de haber llevado a cabo un corte de suministro en presa programado y de manera prolongada durante 72 horas. Inicialmente la previsión era de que la campaña de riego se extendiera hasta el 15 de septiembre, pero desde la CGU están aprovechando los estadios finales de determinados cultivos para dar por finalizada la campaña. Las lluvias que se esperan para estos días podrían precipitar el final de dicha campaña 🔳

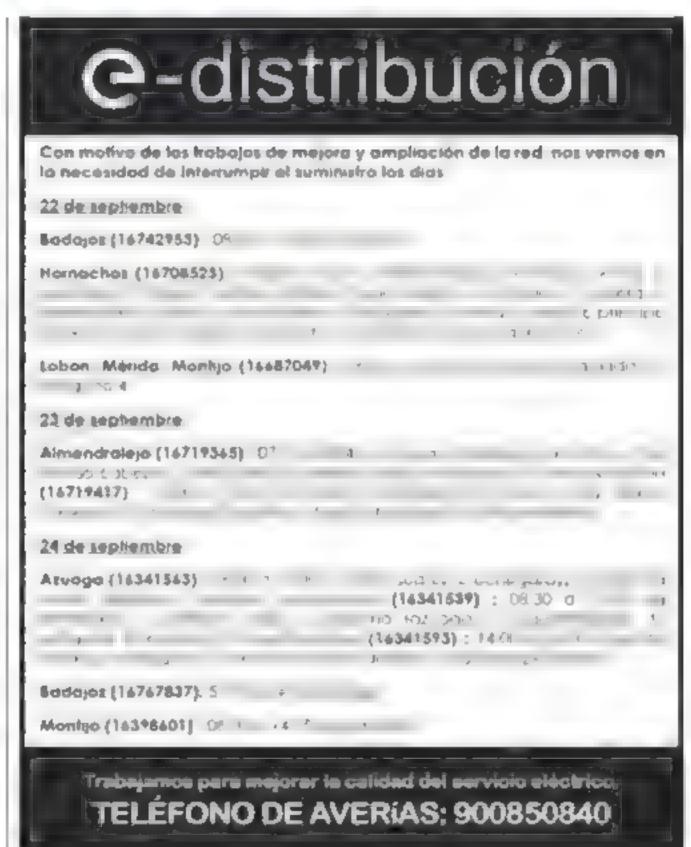

# SEPTIEM BRESEL NUEVO TO GOOD STOO

PLANGA EL VIERANO, EVITA LA MASIPIONION

MEJORES PREGJOS...

EXPERIOS

REVISTA VIAULA

(CILIA) (CILIA) (CILIA)





www.club-viajar.es

## **Empleabilidad Rural**

# La diputación lanza un programa formativo de 5,2 millones que beneficiará a 910 personas

Se desarrollará en 68 municipios repartidos por la provincia pacense • Contempla 70 itinerarios que incluyen, entre otros, la atención sociosanitaria a personas dependientes, las energías renovables o la industria alimentaria

REDACCIÓN Badajoz

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, presentó ayer el Programa de Formación Facer (Formación, Actitudes, Competencias y Empleabilidad Rural), dotado con 5,2 milliones de euros, de los cuales el 85% lo aporta el Fondo Social Eutopeo Plus (FSE+) y el 15% la institución provincial, con acciones formativas que se desarrollarán en 68 municipios de la provincia y que beneficiará en total a 910 personas, 545 de ellas mujeres.

Acompañado del diputado provincial de Formación y Capacitación para el Empleo, Manuel Gómez, Gallardo detailó que ei Programa Facer contempla 70 itinerarios formativos y las acciones comprenden un catálogo amplio que tiene que ver con la atención sociosanitaria a personas dependientes, que es un sector «creciente» por el aumento de la esperanza de vida; o las



Gallardo (a la izquierda), en la presentación del programa.

energias renovables, que son un y el mantenimiento industrial «puntal» de lo que va a ser la futura economía de la región.

También con la tecnología de la información y la comunicación; la industria alimentaria, lo cual está «especialmente marcado» en las Vegas Altas y Bajas; o la soldadura

Asimismo, el programa para mejorar la empleabilidad de las personas participantes incluirá formación transversal en tres ámbitos básicos, como son las competencias digitales, el emprendimiento y las habilidades personales.

En su intervención, el presidente de la diputación provincial recordó que el pasado mes de abril crearon el Área de Forma ción, debido a que creían que existía «un campo por descubrir» o «un espacio por ocupar» y oportunidades que se perdían, de manera tal que su objetivo fundamental pasa por captar fondos para, a través de la colaboración con distintas administraciones y programas de fondos europeos, llevar esa formación al territorio.

#### «Adaptación»

En este sentido, el objetivo es llevar a cabo acciones formativas que «no tienen nada que ver» con la enseñanza reglada, pero que son «imprescindibles» para aquellas personas que necesitan una adaptación o reformación, o bien «incluso» conocimientos concretos de una actividad para la que puedan ser empleadas, de manera tal que tras su creación y «en solo unas semanas» esta delegación ha logrado poner en marcha este plan

«Para ilevar tan poco tiempo», continuó sobre este área, «solamente» con la ayuda captada del Fondo Social Europeo «ya ha merecido la pena», dado que han accedido a una subvención de 4,4 millones de euros que representa el 85% del total del Programa Facer, cuyo 15% lo aporta la diputación, a tenor de lo cual reafirmó que este área y este pian se va a miciar con 5,2 millones de euros en formación en todo el territorio

Un montante este último que se distribuye en tres anualidades, 1,3 millones de euros en 2024 y ante lo que tienen que hacer un «esfuerzo improbo para poder gastarlo», 2,95 millones de euros en 2025 y 940.054 euros en 2026, al hilo de lo cual matizó que en este último año se contempla una menor cuantía porque es el periodo de este fondo europeo, pero que los incrementarán con nuevas partidas y programas a través de distintos ministerios, dado que el objetivo es crear un área de formación para todas las edades y oportunidades.

### Comisión de sanidad en la Asamblea

## «La UCI para el hospital de Llerena es lo mismo que el AVE para Extremadura»

Así lo denuncia la plataforma que pelea para que se aumenten los servicios en este centro sanitario, especialmente en Rayos X, Traumatología y Cirugía

EFE Ménda

El portavoz de la Plataforma en Auxilio del Hospital de Llerena, Miguel Ángel Sánchez Rafael, expuso ayer las deficiencias de este centro sanitario en servicios troncales como Rayos X, Traumatología y Cirugía y denunció que llevan 22 años esperando que sea dotado de una Unidad de Cuidados Intensivos (UC1), como prometieron gobiernos de distinto color político.

«La UCI para el hospital de Llerena es lo mismo que el AVE o un tren digno para Extremadu-



Irnagen de archivo del hospital de Llerena.

ra», subrayó Sánchez Rafael, que compareció ante la Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea, a petición de Unidas por Extremadura.

Sánchez Rafael recordó que este hospital se inauguró en el año 1982 no por un «decisión caciquil», sino porque la distancia a Badajoz era de 120 kilómetros desde Llerena y de 150 desde Azuaga, a dos horas y dos horas y media, respectivamente.

Tras asumir las competencias la Junta de Extremadura en 2002 se compró el Hospital de Zafra y postenormente se abneron los de Talarrubias y Tierra de Barros, lo que «celebramos», dijo, pero lo que no es «ético», añadió, es acercar la sanidad a unos ciudadanos «a costa de alejársela a otros, que es lo que pasa en la Campiña Sur y Tentudía».

A su juicio, este es el único hospital de la región que redujo sus prestaciones.

El portavoz de la plataforma ciudadana precisó que Traumatología y Cirugia sólo se ofrecen seis meses y los Rayos X en días alternos en Llerena y en Zafra, lo que consideró una «película de Berlanga».

#### 126 kilómetros para el quirófano

Puso como ejemplo el caso de una paciente que llegó con dolor abdominal a Llerena y que tuvo que ser derivada a Zafra para que la viera el cirujano. Como para hacer un buen diagnostico era necesario someterla a una ecografía, como ese día el serviciono se prestaba en Zafra, tuvo que ser devuelta a Llerena. Después de la ecografía, tuvo que ser intervenida de urgencia en Zafra, por lo que recorrió 126 kilómetros en total antes de entrar en un quirófano. «¿Esto pasa en alguna otra parte de Extremadura o de España», preguntó.

Además, señaló que no tienen especialistas de digestivo, ya que los dos del área de salud están en Zafra.

Esto hace que cuando se necesita una colonoscopia, el paciente deba coger una ambulancia a Zafra y volver a Llerena, puso como ejemplo.

lueves, 19 de septembre de 20.

#### Encuentro en la Zarzuela

# El Rey e Illa sellan la normalización institucional nueve años después

El presidente de la Generalitat se reúne con Felipe VI durante dos horas para recuperar una tradición que sus antecesores no cumplían desde 2015

Javier Lizon / Efe

PILAR SANTOS JUAN RUIZ SIERRA Madrid

Felipe VI y Salvador Illa se reunie ron ayer en el palacio de la Zarzuela durante dos horas. Es mucho tiempo para lo que suele ser habitual en este tipo de encuentros. El presidente de la Generalitat acudió a la sede de la jefatura del Estado para recuperar una tradición que sus antecesores en el cargo no cumplian desde 2015: cuando un dirigente es elegido jefe de un Gobierno autonómico, va a Madrid a ver al Rey El último president que se entrevistó con Felipe VI en la Zarzuela fue Artur Mas en julio de 2015. Aquella cita, que se produjo ya en pleno procés, se extendió una hora y 20 minutos

Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès prefineron no reunirse con el Rey en su despacho y, sobre todo los dos primeros, aprovecharon cualquier oportuni dad en los actos institucionales celebrados en Cataluña para mostrar su rechazo a la monarquía.

Ahora, en cambio, con un Parlament en el que por primera vez en 40 años el nacionalismo catalán no tiene mayoría absoluta, Illa quiere «normalizar» la relación con el Rey siguiendo el protocolo. Si en julio de 2015, cuando el procés ya había empezado, Felipe VI saludaba con una cara larga a Mas en ei Salón de Audiencias, ayer llegó con una sonrisa a la estancia donde le esperaba Illa. Ambos posaron ante los numerosos periodistas y fotó grafos que habían acudido a cubrir la noticia. «Qué bien. Esto no es lo habitual», afirmó Felipe VI señalando a la prensa y en referencia a la expectación creada.

Illa no quiso comentar nada sobre la nueva etapa que está abnendo a nivel institucional. «Estoy muy contento de estar aquí», dijo cuando una redactora le recordó que desde 2015 ningún presidente catalán había acudido a la Zarzuela.

El Monarca ya tuvo ocasión de saludar al jefe del Ejecutivo autonómico el 29 de agosto en Barcelona, en una recepción con motivo de la Copa América de vela. Con esta cita en Zarzuela se ha querido completar esa nueva etapa de nor-



El rey Felipe VI y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ayer en el palacio de la Zarzuela.

Presupuestos Generales del Estado. Negociaciones

# Junts advierte al Gobierno de que si no cumple habrá «derrotas»

Junts per Catalunya da muestras de estar cada vez más alejado del Gobierno. El martes, en un nuevo

JUAN RUIZ SIERRA Madrid aviso a Pedro Sánchez, los posconvergentes cambiaron el sentido de su voto, de la abstención al rechazo, y tumbaron junto al PP

y Vox una ley de Sumar para regular los alquileres de viviendas de temporada. Ayer dieron carta de naturaleza a esta nueva actitud, que complica al Ejecutivo la aprobación de los Presupuestos para el año que viene. «O cumplen sus acuerdos o derrotas parlamentarias», señaló el diputado Josep Maria Cruset. En la misma línea se pronunció el líder de Junts, Carles Puigdemont, en un mensaje en redes sociales: «Con Junts no funcionan los chantajes ideológicos»

El Ejecutivo someterá a votación la semana que viene el techo de gasto y la senda de estabilidad Fuentes de la Moncloa dan casi por perdida esta iniciativa ante la actitud del partido de Puigdemont Pero no los Presupuestos. Buena parte del destino de las cuentas públicas depende de un asunto que poco tiene que ver con ellas: la inmigración, cuyas competencias el Gobierno se comprometió a transferir a Cataluña a principios de año y que ahora negocia con Junts. El dialogo entre ambos partidos está avanzando. El Gobierno está dispuesto a ceder las competencias. «Nosotros cumplimos los acuerdos», señalan fuentes de Moncloa.

Pero hay dos problemas. Por un lado, el Ejecutivo quiere que a cambio de este traspaso los posconvergentes se comprometan a no tumbar los Presupuestos, algo que de momento aseguran no estar dispuestos a llevar a cabo, ya que la cesión de inmigración viene de un pacto previo. Y por otro, el partido de Puigdemont ha vuelto a poner encima de la mesa la exigencia de que sea la Generalitat la encargada del control de las fronteras con Francia. El Gobierno rechaza este enfoque al considerar que es inconstitucional y no sería autorizado por la UE.

malidad. Fuentes del equipo de Illa aseguran que el «respeto a todas las instituciones es uno de los principios fundamentales del Gobierno» y en ese marco encuadran este cara a cara, informa Sara González. Esas fuentes apuntan que Illa ha valorado «muy positivamente el encuentro» con Felipe VI.

#### Pasar página

Diputados del PSC comentaban ayer en el Congreso que «queda lejos ya» el «impacto» que provocó en una parte de los catalanes el discurso que el Monarca pronunció el 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum ilegal de independencia. En aquella alocución extraordinaria desde el punto de vista institucional, el Rey pidió al Estado que reaccionara ante la «deslealtad madmisible» de Puigdemont, entonces president de la Generalitat. «Todos tenemos que pasar página del procés y cada uno tiene que olvidar una parte de lo que se ha vivido estos años de choque entre Catalunya y el Estado», decía un diputado que tuvo mucho poder en la etapa en la que Miquel lceta era el líder del PSC.

Por la tarde, Illa participó en el acto de la Diada celebrado en la se de de la Delegación del Govern en Madrid, Todo su discurso estuvo centrado en la «vuelta» de Catalunay la necesidad de unirse de nuevo a España tras la crisis territorial. «Las ventanas de comunicación y reconocimiento son fundamentales para recuperar el clima de sosiego que estamos logrando en Cataluña después de años tan difíciles en los que se desperdiciaron demasiadas energías», señaló. Tras re cordar que ningún presidente de la Generalitat había participado en este acto en Madrid desde 2011, añadió: «Hay que tender puentes, cruzarlos y trabajar para llegar a acuerdos con vistas el interés general y el bien común»

Ante una representación del Gobierno central muy abultada y en un discurso pronunciado casi integramente en castellano, Illa proclamó: «El primer acto político es siempre escuchar, intentar comprender las razones del otro. Voy a recorrer España y sus comunidades de manera regular. Los entendimientos son siempre posíbles a través de un diálogo abierto y sincero sobre cómo hacer entre todos una España mejor».

El presidente se declaró «consciente de las dificultades y los gritos de los agoreros», pero subrayó: «Por encima del ruido hay una realidad: España y Cataluña han avanzado más cuando han compartido optimismo. La Cataluña del siglo XXI quiere estar en la esperanza, formando parte de una España plural y diversa en una Europa federal. Nada es políticamente posible desde la soledad. Todo puede alcanzarse desde la unión».

#### Sesión de control

# Feijóo extrema su oposición y llega a comparar a Sánchez con Franco

El presidente del Ejecutivo acusa al líder del Partido Popular de llevar a cabo una política «avinagrada» que no se corresponde con la realidad del país

JUAN RUIZ SIERRA Madnd

Primera sesión de control al Gobiemo con la presencia de Pedro Sánchez desde el final de las vacaciones. Alberto Núñez Feijóo arrancó fuerte. El líder del PP empleò ayer el plan de regeneración aprobado por el Consejo de Ministros, que incluye la propuesta de un registro de medios y la derogación de delitos como el de ofensa a los sentimientos religiosos, para comparar al jefe del Ejecutivo con el dictador Francisco Franco.

Cualquier atisbo de cambio en la relación entre los dos principales partidos, tras el pacto sobre el Poder Judicial, quedó despejado. Para Feijóo, las medidas propuestas por el Gobierno para «fortalecer» la democracia pueden resumirse en dos palabras. «censura» y «persecución», algo que demuestra que la «concepción bananera del poder» por parte de Sánchez «parece no tener fin»

«No se veia una cosa así desde Franco», insistió Feljóo, citando los equilibrios del Gobierno sobre Venezuela, la nueva financiación catalana pactada con ERC y la designación de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España Sánchez, que lieva semanas insistiendo en que el discurso «agónico»



El presidente del PP, Alberto Núñez Ferjóo, en el Congreso, ayer.

del PP se encuentra alejado de la realidad que vive España, encontró en la intervención de su adversario un buen ejemplo para justificar su tesis, «Miremos donde miremos, los datos invitan a la confianza y el optimismo frente a su oposición avinagrada», señaló el presidente, deteniéndose en el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea y la elevación de las previsiones de crecimiento del Banco de España.

Jesus Hellin / Europa Press

«¿Le queda algo a usted más que su proyecto personal?», le pregunto Feijóo a Sánchez, agarrándose a la escasa producción normativa durante esta legislatura, con solo 11 leyes aprobadas. Aquí, el líder del PP compartió visión con otro diputado que forma parte de los socios del presidente y se encuentra en sus antipodas ideológicas: Gabriel Rufián. El portavoz de ERC hizo gala de su pesimismo sobre el mandato de Sánchez, Pero Rufián se centró en Junts, un día despues de que los posconvergentes cambiaran de actitud y tumbasen la proposición de Sumar, apoyada por los socialistas, para regular los contratos de alquiler de habitaciones y viviendas por temporada.

#### Moción de censura

«Fue un voto miserable», señaló el dingente republicano, recordando que el bloque de la «derecha y la ultraderecha», formado por el PP, Vox y Junts, ya se ha aliado «en 37 ocasiones» para que el Ejecutivo perdiese votaciones.

Si ese entendimiento se fortaleciera hasta una moción de censura, Sánchez tendría que abandonar la Moncloa. Los tres partidos suman 177 diputados, uno más que la mayoria absoluta. Pero los colaboradores del presidente están convencidos de que eso no ocurrirá, porque el partido de Carles Puigdemont no se va a ir con Feijoo y Abascal, en contra de medidas como la amnistía. Rufián no lo tiene claro. «Ustedes desconocen la capacidad mediática de blanqueamiento de esta gente», le dijo al jefe del Gobierno.

## **Unión Europea**

## El Gobierno presenta a Reynders el plan de regeneración

EFE Madrid

El ministro de Presidencia, Justicia y de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantuvo ayer una reunión con el comisario europeo de Justicia saliente, Didier Reynders, al que entregó el plan de acción democrática aprobado por el Gobierno para combatir los «bulos» y los «pseudomedios».

En el encuentro, en el que hicieron balance de la situación de la Justicia y del Estado de derecho en España, Bolaños volvió a agradecer a Reynders el trabajo de la Comisión Europea como mediadora en la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, tras cinco años de bloqueo, según informaron fuentes del ministerio.

El ministro quiso dar a conocer al comisario el plan de regeneración democrática, aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros. Según las citadas fuentes, esta iniciativa del Gobierno fue acogida de forma muy positiva por el comisario Reynders, que resaltó la importancia de proteger las democracias europeas de los bulos y la desinformación». Bolaños le explicó que, con este plan, España «avanza en la implementación de las recomendaciones de la UE.

#### Manu Mitru

# Vivienda regulará límites al alquiler temporal tras el revés del Congreso

La ministra anuncia para 2025 un reglamento para evitar el fraude, un día después de que Junts tumbara la propuesta de Sumar

GABRIEL SANTAMARINA Madnd

Legislación

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está trabajando en la elaboración de un «reglamento» para regular el mercado del alquiler temporal. Así lo confirmó la titular

de la cartera, Isabel Rodriguez, en los pasillos del Congreso de los Di putados: «Nuestra intención es aclarar los términos de la ley de arrendamientos urbanos para combatir el fraude de los contratos de alquiler temporal, garantizando que aquellos que lo precisan, como estudiantes o profesores,

puedan acogerse, pero evitando el uso fraudulento».

Los avances llegan un día después de que el Congreso de los Diputados tumbase la propuesta de Sumar para regular el alquiler temporal a un máximo de seis meses. El PSOE votó a favor de iniciar su tramitación en las Cortes, pero



Construcción de bloques de pisos

el no a última hora de Junts, junto a los ya confirmados de PP y Vox, hicieron descarrilar el proyecto legislativo.

Según confirmó la ministra de Vivienda, el mencionado reglamento entrará en vigor antes de finales de 2025. «Lo vamos a redactar apoyándonos de la mano del Colegio de Registradores y el Consejo General de la Notaria, con quienes estamos trabajando este reglamento de desarrollo de nuestra normativa en coherencia con la normativa europea y que será una palanca ágil, rápida, con rigor y con segundad jurídica para abordar esta cuestión, donde se precisa no solo normativa, sino todos los mecanismos necesarios para la persecución del fraude por parte de las administraciones públicas», añadió Rodríguez.

el Perródico Extremadura Jueves, 19 de septiembre de 2024

#### Drama humanitario

## Bruselas garantiza 14 millones extras a Canarias para paliar la crisis migratoria

Clavijo subraya, tras reunirse con Schinas, que corresponde al Gobierno de Sánchez solicitar el uso extraordinario del fondo Feder

MOISÉS ÁLVAREZ Santa Cruz de Tenerife

La Comisión Europea (CE), representada por el vicepresidente ejecutivo Margaritis Schinas, le garantizó ayer al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la inmediata puesta en práctica de una sene de medidas sociales, administrativas y económicas para paliar la «excepcional» crisis migratoria que vive el archipielago. Entre estas medidas está la posibilidad de que España, como Estado miembro al que pertenecen las islas, recurra de forma extraordinaria al dinero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para políticas migratorias. El uso de estos recursos queda así en espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez lo pida formalmente a Bruselas, como también la posibilidad de que se apliquen de forma anticipada en Canarias parte de las medidas que incluye el nuevo marco comunitario en materias de migración y asilo, que entrará en vigor en 2026. «Quedaría que el Gobierno de España pida los fondos», subrayó Clavijo en la rueda de prensa posterior a la reunión con el comisano Schinas.

El vicepresidente de la CE explicó que el Ejecutivo comunitario va a poner en marcha de forma inmediata un ambicioso plan de auxilio al archipiélago que, eso sí, requiere ahora de la cooperación del Estado para activar las medidas cuanto antes.

#### Aportación económica

El plan de Bruselas incluye la inmediata aportación de 14 millones de euros para la construcción y mejora de los centros de acogida y demás necesidades urgentes, la puesta a disposición del Feder, que no incluye su empleo en asuntos migratorios, el desphegue del Frontex, así como el refuerzo de las agencias europeas de asilo; la posibilidad de adelantar las medidas del nuevo marco de políticas migratorias (lo que también depende del Estado español) en sus vertientes financiera, técnica y operativa, y la cooperación con los países de donde salen las barcazas rumbo a Canarias, en especial Mauritania, Gambia y Senegal, para, ya con vistas a medio y largo plazo, contribuir a su estabilización sociopolítica.



Un grupo de los 73 migrantes que llegaron ayer al norte de Lanzarote.

#### Viaje a Roma

#### Feijóo se reúne hoy con Meloni

El lider del PP, Alberto Núñez Feijóo, se desplaza hoy a Roma para reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. También acudirá al encuentro el ministro de **Asuntos Exteriores, Antonio** Tajani, del PP europeo. Es el segundo viaje en apenas una semana del lider conservador, que ya estuvo en Atenas hace unos dias reuniêndose con el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis. Desde Grecia Feijoo anunció que continuaria una gira europea para hablar de inmigración.

Recientemente el dirigente gallego ha puesto como ejemplo en varias ocasiones la politica migratoria de Meloni, recalcando que ha logrado reducir en un 60% las entradas irregulares. La idea inicial era que el encuentro se hubiera producido la semana pasada, justo después de viajar a Canarias y cerrar una nueva propuesta migratona con el presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, que sigue a la espera de una respuesta del Gobierno. Por problemas de agenda tuvo que posponerse.

## Suspendido

## Ábalos solicita que se restituya su militancia en el PSOE

IVÁN GIL Madrid

José Luis Ábalos ha vuelto a elevar el choque que mantiene con el PSOE y ha solicitado que se le restituya de militancia al considerar caducado su expediente de expulsión por estar «absolutamente paralizado» desde que se abrió el 27 de marzo. El ex ministro de Transportes considera que esta situación «perjudica gravemente» sus derechos, según el documento enviado a Carlos Cerdán y a la ejecutiva del partido. Tras su suspensión cautelar de militancia, Ábalos ya denunció al número tres del PSOE y a su sucesor al frente de la secretaria de Organización por infringir la ley de protección de datos

El ahora diputado del grupo mixto alega que desde su expulsión cautelar «no se ha emitido pliego de cargos alguno» Fuentes de Ferraz se acogen a que no hay plazos marcados y dejan esta cuestión en manos de sus servicios jurídicos. Eso si, en la cúpula del partido insisten en que Ábalos debe seguir apartado del partido al menos mientras esté en marcha la investigación sobre el caso Koldo. Estas fuentes señalan que Ábalos «ya ha expresado su mosqueo», con el aviso de no apoyar al Gobierno en las votaciones, pero se muestran confiados en que «si vota en conciencia, votará al lado del PSOE».

### Encuesta del CIS

# La inmigración es la primera preocupación de los españoles

Los socialistas se estancan pero superan en 4,5 puntos a los populares, que retroceden en plena polémica por la financiación

JOSE RICO Barcelona

El acuerdo sobre la financiación singular para Cataluña que per mitió la investidura de Salvador Illa no pasa de momento factura al Gobierno de Pedro Sánchez. El barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el primero que se ha elaborado después de dicho pacto, amplía de 2,7 a 4,5 puntos la ventaja del PSOE sobre el PP si ahora se celebrasen elecciones generales. En realidad, los socialistas se estancan y apenas crecen, pero se

benefician del fuerte retroceso de los populares.

Ahora bien, este sondeo arroja otro gran titular: la inmigración se ha convertido en el principal problema para los españoles, desbancando al paro. En solo tres meses, la inmigración ha pasado de ser la novena inquietud para la ciudadanía a la primera. La suma de quienes la señalan como primer, segundo o tercer problema ha pasado en ese tiempo de un 11,2% registrado en el barómetro de junio a un 30,4% en el de septiembre

#### El PP baja

La encuesta, elaborada a partir de 4.027 entrevistas del 2 al 6 de septiembre, muestra, sin embargo, que la inmigración baja al quinto lugar cuando se pregunta a los españoles cuál es el problema que «personalmente» les afecta más. En ese caso, los encuestados señalan, por este orden, los problemas económicos, la sanidad, los relacionados con la calidad en el empleo y la vivienda.

Precisamente en plena marejada política por la gestión de la inmigración, el CIS hace retroceder al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que en los últimos dos meses ha perdido 1,7 puntos, mientras que mantiene en registros muy similares al presidente del Gobierno, que apenas sube una décima. Los socialistas lograrían en estos momentos el 33% de los votos y los populares se quedarían con el 28,5%, cuando en julio Sánchez se situaba en el 32,9% y Feijóo, en el 30,2%.

La encuesta se realizó durante los primeros días de este mes cuando la reforma de la financiación autonómica que ha puesto sobre la mesa el Gobierno a raíz del acuerdo con ERC copaba la actualidad política, pero también en pleno pulso entre el Gobierno y el Ejecutivo de Canarias por la gestion migratoria.

### EL CONFLICTO DE ORIENTE PRÓXIMO

# Israel golpea de nuevo a Hizbulá con otra ola de ataques a dispositivos

Detonaciones de 'walkie talkies' causan al menos 14 muertos y 300 heridos en el Líbano, un día después de las explosiones de buscapersonas de la milicia

ANDREA LÓPEZ-TOMÁS Beirut

Cuando trataba de levantarse, el Libano ha vuelto a ser golpeado. «Parece que estemos en una película de espías», reconoce una residente de Beirut. La confusión que emana de sus palabras es un sentimiento compartido por la población de todo el país. El martes explotaron miles de buscapersonas en los bolsillos de miembros de Hizbulá. Al menos 12 libaneses murieron y más de 2.800 resultaron heridos. El miércoles detonaron walkie talkies y otros dispositi vos electrónicos de comunicación. Por ahora, son 14 las víctimas mortales y unas 300 heridas. Rota toda forma de comunicarse y, con ella, la -ya antes- núnima sensación de segundad, miles de libaneses ven como la realidad de una guerra en sus ciudades va tomando forma

Hogares incendiados, vehículos calcinados y gritos de pánico parecen ser el preludio de ese hipotético escenario bélico con el que les amenazaban desde hace meses Apenas 24 horas después de que Israel atacara el Libano con la «mayor brecha de ciberseguridad» sufrida por Hizbulá en los 11 meses de enfrentamientos cruzados, lo ha vuelto a hacer Si el mar-

Con la mirada llorosa, Bilal aguanta. «Mu hijo es un heroico mártir del Libano», dice, soportando las lágrimas en sus ojos azules. A unos pasos, las mujeres de su familia, sin embargo, no pueden contener el llanto. Llevan horas a las puertas del hospital Geitaul, en uno de los barrios cristianos de Beirut, esperando el retorno de su hijo. O de lo que queda de él. «Él ha sufrido uno de esos asuntos privados que no podemos revelar; ahora está en manos de Dios», responde Bilal cuando es preguntado por el motivo que le trae aquí. La firmeza de su discurso contrasta con el caos a su alrededor. Ambulancias, heridos ensangrentados y decenas de personas con el corazón en vilo. Al igual que a otras 2.800 personas, al hijo de Bilal le ha explotado el buscapersonas que llevaba encima



Ambulancias con heridos por las explosiones en el Hospital de la Universidad Americana en Berrut.

tes cualquier dispositivo electrónico de comunicación ya hacía sospechar a sus propios dueños, ayer muchos abogaban por deshacerse de ellos. El caos ha tomado, de nuevo, el país cuando las primeras informaciones de explosiones no solo se reducían a walkie talkies, sino también a ordenadores portá tiles, coches, teléfonos móviles e, incluso, paneles solares.

En el funeral de cuatro de las víctimas del ataque del martes, las detonaciones han hecho entrar en pánico a las centenares de personas que minutos antes se entregaban al clamor de «jimuerte a Israel!». Lloraban por los «mártires» del Líbano, por aquellos muertos «en apoyo a nuestro firme pueblo palestino en la Franja de Gaza y en apoyo de su valiente y honorable resistencia», como repite Hizbulá en cada comunicado. Entre ellas, se contaban un niño de apenas diez años, un trabajador

médico y dos luchadores de la milicia, uno de los cuales era hijo del diputado de Hizbulá en el Pariamento, Ali Ammar Mientras los asistentes se sumían en el duelo por las pérdidas, a la vez que esperan que sus familiares y vecinos se recuperen en casi un centenar de hospitales a lo largo y ancho del país, el terror volvió.

Marwan Naamani / Europa Press

Algunos confundieron el sonido de las explosiones con fuegos artificiales o los tradicionales tiros

celebratorios que se suelen celebrar en algunos funerales en el Líbano. Sun dispositivos de comunicación entre los partidarios de Hizbulà desde el día anterior, las noticias han tardado más en llegar. Entre susurros, varios asistentes reconocían haber visto a un hombre con las manos arrancadas. Parecia el día de la marmota más trá gico de la historia del Libano. Minutos antes, uno de los líderes de Hizbulá, el clérigo Hashem Safi Al Din, se dirigió a los centenares de asistentes al funeral de las víctimas. «Si el enemigo cree que con esta nueva forma de ataque conseguirá su objetivo, no sabe que en nuestra cultura, cuando nos cortan la mano izquierda, cogemos la es-

#### El caos invade el país con explosiones de ordenadores portátiles, coches o teléfonos móviles

pada con la derecha», afirmó con contundencia.

Las informaciones que han ido emergiendo han confirmado que esta vez no han explotado buscas, sino walkie talkies. Una fuente de seguridad citada por Reuters ha asegurado que Hizbulá los obtuvo hace también cinco meses, a la vez que compró los buscapersonas que detonaron el martes. Dos fuentes «con conocimiento de la operación» han confirmado al medio estadounidense Axios que «los walkie talkies fueron colocados con trampas explosivas por los servicios de inteligencia israelís y luego entregados a Hizbulá como parte del sistema de comunicaciones de emergencia de la milicia, que se suponía debía ser utilizado durante una guerra con Israel».

A las puertas de un hospital de Beirut, el padre de una de las víctimas de las explosiones de buscas califica de «mártir» a su hijo de 28 años, mientras evita revelar su nombre y las circunstancias de la tragedia.

# «Mi hijo ha muerto con orgullo»



«Un heroico mártir del Libano y del apoyo a Gaza y a los oprimidos en Gaza», repite Bilal Menhem en referencia a su hijo de 28 años, de quien prefiere no revelar el nombre. Tampoco desvela cómo ocurrió la tragedia. Mientras que la mayoría de los parientes de los heridos se niegan a hablar con los medios —cualquiera es sospechoso de ser espía—, el rol de Menhem como mujtar de Sohmor, una aldea del valle de la Becá, le permite expresarse con ligereza. El mujtar es el equivalente de un alcaíde.

#### «Una carnicería»

La crueldad del momento no le umpide ponerse a filosofar. «Quien no muere ahora morirá después; por eso, prefiero que [mi hijo] muera con orgullo y presente mis respetos en defensa de los oprimi dos», confiesa Bilal. El orguilo que repite en sus palabras también lo transmite su mirada vidriosa

Ante la incertidumbre, la espiritualidad es el consuelo de estas familias. Pero aquellos que no han sufrido el desgarro llaman las cosas por su nombre. «Es una carnicería», denuncia el diputado de la oposición, Melhem Khalaf, tras visitar a los heridos. «Hoy ha habido una matanza provocada por un increíble ataque con equipos ultrasofisticados que alcanzó a los civiles y, sobre todo, de forma completamente inhumana», dice. «De ahí la necesidad de ver en qué circunstancias estos hechos, que son actos delictivos, pueden seguir quedando impunes; a través de la necesidad de exigir justicia, es importante enfatizar la impunidad», añade con rabia e indignación.

el Periódico Extremadura ,ueves, 19 de septiembre de 2024 [Internacional 31]

## EL CONFLICTO DE ORIENTE PRÓXIMO

El servicio secreto israelí pudo haber introducido tres gramos de explosivo en cada uno de los 5.000 buscas que Hizbulá había encargado para esquivar, precisamente, el espionaje del Gobierno hebreo.

## Así preparó su ataque el Mossad



Las horas pasan, pero aún quedan muchas incógnitas por resolver. Los libaneses miran con recelo sus teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de comunicación. El martes por la tarde, miles de buscas explotaron al unisono en diferentes puntos del país, provocando, a su vez, millares de heridos. Un total de 11 personas murieron como resultado de las detonaciones. Entre elias, hay una niña de 10 años y un niño de ocho.

A lo largo de la noche de ayer, el sonido de las ambulancias siguió acompañando el recuerdo de una jornada que ha dejado a todo un país en vilo. Hizbulá y el gobierno libanés apuntan a los servicios secretos israelis, el Mossad, como culpables, mientras estos callan. La sociedad libanesa, traumatizada por uno de los mayores ciberataques de la historia, tacha el ataque indiscriminado de «terrorismo» y lo empieza a considerar como otro posible crimen de guerra cometido por Israel.

Hizbulá habría pedido 5.000 buscapersonas a la empresa Gold Apollo de Taiwán. Esta firma ha negado cualquier responsabilidad en los hechos, alegando que los dispositivos fueron fabricados y vendidos por la empresa húngara BAC que tiene licencia para usar su marca. «El producto no era nuestro, lo único que tenía era nuestra marca», ha dicho el fundador de Gold Apollo, Hsu Ching-Kuang, a los periodistas en su sede en Nuevo Taipéi

La teoría más fiable la mañana después del ataque era que, en algún momento del proceso de producción, varios gramos de explosivos fueron implantados en los buscas. Según revelaciones de una importante fuente de seguridad libanesa y otra fuente, la agencia de espionaje israelí Mossad estaría detrás de la colocación de explosivos dentro de los 5.000 buscapersonas importados por el grupo libanés meses antes de las detonaciones del martes.

«El Mossad introdujo una pla-

ca dentro del dispositivo que contiene material explosivo que recibe un código; es muy dificil detectarlo por cualquier medio, incluso con cualquier dispositivo o escáner», declaró una fuente de seguridad libanesa del más alto rango.

Aún no ha quedado claro dónde tuvo lugar la manipulación Esta fuente afirma que 3.000 de los buscapersonas explotaron cuando se les envió un mensaje codificado, activando simultáneamente los explosivos. Esta re mesa de dispositivos habría llegado al Libano a principios de año, por lo que los tres gramos de explosivos escondidos en su in terior habian pasado «desapercibidos» por Hızbulá durante me ses. Varias fuentes han reconocido a la prestigiosa agencia de no ticias británica Reuters que el complot parece haber estado preparándose durante muchos meses.

#### Sospechas

Los servicios de inteligencia israelís querían en un principio detonar los buscapersonas como golpe micial en una guerra total contra Hizbulá, según ha informado el medio estadounidense Axios, citando a funcionarios estadounidenses e israelis. Sin embargo, decidieron actuar con rapidez cuando un miembro de Hizbulá empezó a sospechar de los dispositivos y planeó alertar a sus superiores, ha desvelado en una exclusiva el portal Al-Monitor, especializado en información de la región.

Unos días antes del ataque, otro miembro del grupo empezó a sospechar que los dispositivos habían sido manipulados y fue supuestamente asesinado. Según Al-Monitor, al enterarse de las sospechas, los dirigentes israelís habrían considerado lanzar una guerra a gran escala de inmediato para que el ataque con el buscapersonas fuera el primer golpe. A su vez, también consideraron de-



Hizbolá celebra un funeral por varias personas asesinadas en la explosión de buscapersonas en Libano.

Los servicios de inteligencia israelís querían usar la operación para iniciar una guerra

Los buscas también se habían distribuido entre trabajadores y el personal médico jar las cosas como estaban, incluso a riesgo de que la operación se viera comprometida.

Ya en febrero, el lider de Hizbulá, Hasán Nasrallah, advirtió a sus partidarios del peligro que entrañaban sus teléfonos móviles. Los consideró más peligrosos que los espias israelis y les ordeno que los rompieran, los enterraran o los encerraran en una caja de hierro. A cambio, el grupo libanés empezó a distribuir buscas entre los miembros de las distintas ramas de la milicia, que también es uno de los partidos políticos más poderosos del Libano.

No solo los combatientes contaban con un busca, sino que sus trabajadores civiles y el personal médico recibieron uno. Por eso, entre las víctimas se cuentan nu merosos civiles, incluidos familiares, mujeres y niños, de miembros de Hizbulá que estaban cerca del dispositivo cuando detonó.

Muchos de los supervivientes

han denunciado un sobrecalentamiento del busca previo a la detonación debido a que los explosivos habrían sido implantados junto a la batería de cada uno de los mensáfonos. A través de un mensaje falso, que supuestamente provenía de la cúpula de Hizbulá y que hacía emitir un pitido durante varios segundos, los usuarios pinchaban en él, activando justo en ese momento los explosivos.

Son muchas las voces que empiezan a alertar de los riesgos que una operación de esta envergaduratiene para el terreno de la ciberseguridad. Además, el carácter indiscriminado del ataque — los buscapersonas explotaron en lugares públicos, sin consideración de a quién podría afectar, ni los posibles daños colaterales en civiles— puede hacer que sea considerado un grave crimen de guerra y un supuesto acto de terrorismo producido por Israel.

32 | Internacional el Penódico Extremadura Jueves, 19 de septiembre de 2024

### **Fuegos intencionados**

# Portugal decreta el estado de calamidad por los incendios

«No vamos a escatimar esfuerzos en la acción represiva», avisa el primer ministro • Siete personas han perdido la vida y hay decenas de heridos

ALBERTO BLANCO **AGENCIAS** Lisboa

La lucha contra los incendios en Portugal continúa. La situación sigue siendo crítica y de alerta máxima. Y se mantendrá así al menos durante todo el día de hoy. Calor y viento. Las condiciones meteorológicas no acompañan. Van ya siete personas muertas (cuatro bomberos y tres civiles) y decenas de heridos. Una situación que está cebandose particularmente con la zona centro y norte del país, y que ha llevado ya al Gobierno portugués a declarar la situación de «calamidad» en los municipios afectados por los incendios. No descarta, además, recurrir al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Hay un centenar de fuegos activos.

Esta última medida fue decidida ayer en un Consejo de Ministros extraordinario para poder dar «apoyo inmediato y urgente» a los afectados por los fuegos y mante-



Un bombero lucha contra las llamas en el país vecino.

ner toda la operación de combate, según explicó el primer ministro luso, Luís Montenegro, después de la reunión. La situación de calamidad es una figura legal que en Portugal se puede aplicar en catástrofes de gran dimensión para adoptar medidas de carácter excepcional destinadas a prevenir, actuar o

Montenegro prometió mano du-

#### País vecino

#### **Extremadura** se solidariza

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, de Extremadura, Ignacio Higuero, ha calificado de «drama» la situación que vive Portugal y ha mostrado sus condolencias por los fallecimientos.

De momento, Extremadura no ha enviado ningún medio aéreo para ayudar al pais vecino porque los focos están «excesivamente lejos» y porque los incendios en Cáceres han mantenido en alerta al Infoex.

gos. «No varnos a escatumar esfuerzos en la acción represiva. No podemos perdonar a quien no tiene perdón», aseguró el primer ministro.

La magnitud de la ola de incendios en Portugal se está dejando ya notar también en Galicia. Ayer, una enorme masa de humo entró de lleno en la comunidad dejando ciudades como Vigo completamente tapadas.

El rey Felipe VI ha comunicado al presidente de Portugal, Marcelo Rebeleo de Sousa, que España está disponible para reforzar su ayuda en la lucha contra la ola de incendios que asola el país luso. España ya ha enviado dos aviones Canadair y 248 efectivos de la UME.

#### Tensión bilateral

## Edmundo González firmó bajo coacción un reconocimiento de Nicolás Maduro

El Parlamento venezolano muestra un documento que el líder opositor considera nulo y rubricó para poder salir del país hacia el exilio español

ABEL GILBERT **Buenos Aires** 

«Edmundo González Urrutia acató los poderes del Estado», dijo ayer en tono triunfal el presidente de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, Jorge Rodríguez, en relación a un documento en el que reconoce la victoria en las urnas de Maduro y que, según el candadato de la oposíción, fue arrancado de manera extorsiva antes de su exilio a España.

«Se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias», dijo el abanderado de la Plataforma de Unidad Democrática (PUD) en los comicios del 28 de julio. En un mensaje divulgado a través de X, González Urrutia reveló que fueron Rodríguez y su hermana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quienes se presentaron en la residencia del embajador español, Ramón Santos, con el texto como moneda de cambio, que no admitia otra opción que la firma.

«Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el sobe-

rano», dijo. No solo calificó a ese documento de nulo, sino que rervindicó en los hechos su triunfo en los comicios. Gonzalez Urrutia se comprometió, en ese sentido, a hacer cumplir el mandato de millones de venezolanos que votaron por él. «No mevan a caliar. Jamás los voy a traicionar. Lo saben todas las personas con las que he habiado hasta hoy».

El diario madurista 'Últimas Noticias' y 'Telesur' presentaron el texto como un acta de rendición de Urrutia. «Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo la precitareponer la normalidad.

ra contra quienes provoquen fue-



El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, jorge Rodríguez.

da sentencia de la Sala Electoral. que, aunque no la comparto, la acato por tratarse de una resolución del máximo tribunai», se señala.

Además, el exdiplomático se muestra, en esa página, «convencido de la necesidad de explorar todas las posibilidades de entendimiento». «En el interés supremo de la paz de mi pais, deseo trasladarle mi respeto y reconocimiento a las instituciones constitucionales, representadas en los cinco poderes del Estado», indica en un tono llamativamente desconcertante para muchos lectores, porque utiliza el mismo lenguaje oficial. Y concluye: «Seré absolutamente respetuoso de las instituciones e intereses de Venezuela, y siempre apelaré a la paz, el diálogo y la unidad nacional». Explica, a su vez, que decidió salir del país en aras de que «se consolide la pacificación» y espera, en ese sentido, de «los buenos oficios» de Rodríguez.

Jorge Rodríguez exhibió ese texto en tono amenazante, «Con esto esperamos que se acabe el chisme y cumpla con lo que firmó aquí, señor González Urrutia». Además, le dio 24. horas para rectificar lo expuesto en X, donde alude a un hecho extorsivo.

### Informe sobre la competitividad de la UE

## Draghi propone hacer un experimento de Unión Bancaria con varias entidades

El expresidente del BCE plantea un sistema de garantía de depósitos para bancos con operaciones transfronterizas como BNP, ING, Santander o BBVA

ROSA MARÍA SÁNCHEZ Madrid

Impuisar una suerte de experimento de Unión Bancaria con un pequeño grupo de grandes bancos europeos con operaciones transfronterizas. Este es el atajo que propone el expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi para desbloquear la puesta en marcha de una Unión Bancaria en la zona euro, que lleva atascada desde hace lustros por la falta de entendimiento entre los países del norte y los del sur a la hora de compartir sus riesgos.

«La fragmentación de la banca europea se debe en gran medida a la aplicación incompleta de una

nocido como Informe Draghi que el exbanquero italiano entregó la semana pasada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El documento sostiene que «completar la Unión Bancaria mitigaría el fuerte sesgo actual de los bancos de la UE hacia los mercados nacionales y la fragmentación de los mercados de crédito a lo largo de las fronteras nacionales», que hace, por ejemplo, que las condiciones para que una pyme acceda a un préstamo sea más dificil en un país que en otro

La construcción de la Unión Bancaria ha ido avanzando poco a poco desde la creación del Banco Central Europeo (BCE) en 1998. La posterior puesta en marcha en 2014 del Mecanismo Único de Supervi-Unión Bancaria», certifica el ya co-sión, y el de Resolución, están a la un sistema de garantía de depósi- el italiano Unicredit ■

espera de que la UE active su tercera pata: el Fondo de Garantía de Depósitos común.

#### Reforma mínima

Desde 2015 está guardada en el cajón una propuesta legislativa de la Comisión Europea para que los bancos de la UE realicen sus aportaciones a un solo Fondo de Garantía, que sería el que respondería ante los depositantes de cualquier país de la zona en caso de quiebra Consciente de las dificultades que han impedido avanzar en la Unión Bancaria, el expresidente del BCE plantea experimentar con «una reforma mínima», que podría limitarse a un pequeño grupo de bancos con operaciones transfronterizas.

En concreto, se propone «crear

tos separado para estos grupos, aportado por elios mismos, dejando los bancos nacionales dentro de los esquemas de seguro de depósitos existentes»

En la actualidad, cada país cuenta con su propio fondo de garantía para responder con una cobertura mínima de 100.000 euros por depositante y entidad en caso de quiebra. Ahora, Draghi propone crear un fondo común, dotado por ese pequeño grupo de grandes entidades con «operaciones transfronterizas», para romper el hielo. Estariamos hablando de los principales bancos europeos, como los franceses Société Générale y BNP, el holandés ING, los españoles BBVA y Santander, los alemanes Deutsche Bank y Commerzbank o

## Tras el pacto

## Sánchez firma el acuerdo social sobre la reforma de las pensiones

**GABRIEL UBIETO** Barcelona

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rubricó ayer en la Moncloa el acuerdo para una reforma de las pensiones alcanzado con patronal y sindicatos. La firma escenificó el consenso cerrado en julio por el equipo negociador de la ministra Elma Saiz. Ahora debe enfilar la senda parlamentaria, en la que de momento no tiene asegurados los apoyos necesarios.

Esta última reforma pretende ampliar y flexibilizar las fórmulas para compatibilizar el empleo con el cobro de una prestación por jubilación, así como cambiar las condiciones para el acceso a la jubilación parcial, adelantándola en las personas con más años cotizados y asegurando unos relevos con contratos indefinidos,

a attoceria



**AgroBank** 

MESA DE PORCINO DE DESTRIO VELA Patrio acuram violaga - Patrio Game de aquante de Ele

hat his dif Paris (1916) (BERIS) Paris is antiquate it is und Prince Care in terms in the

MOSA GO CONCALES had antiquen d'a un Prima Antique d'a allera de l'Antique de l'Antique de l'Antique de l'Antiq

LONJA AGROPECUARIA

DE EXTREMADURA

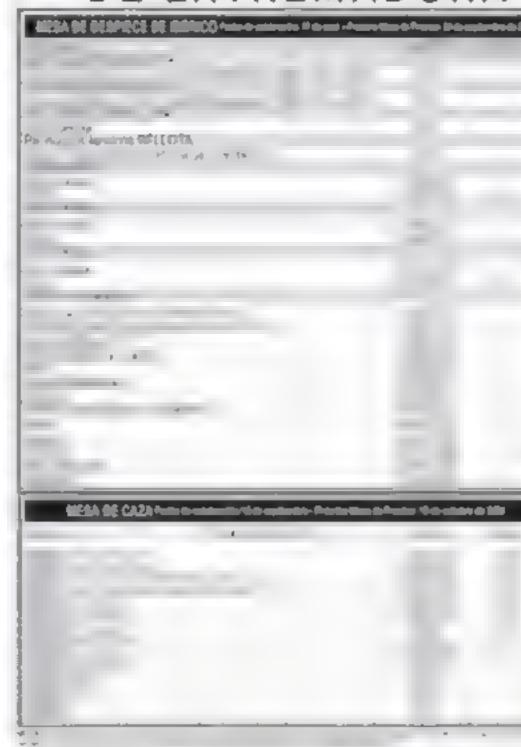

Patrocena.





IBERICO E nalizada la fena de Salamanca nos encontramos a las puertas de la de Zafra, rugar por tradicion donde se a reien cerrar hastantes operaciones para el sector ibenco y podramos tomar el purso al mercado tanto para los primales como para ver como , wede attancar la campaña de berola. En cuanto a mercado esta semana no experimenta cambio aig no ni para los cribados ni para los lechones, La oferia continua siendo más corta que la demanda para los cebados agravandose aun más en los lechones. En definit val mercado, que como en otros sectores de la ganaderia, la oferta no cubre la demanda actual y por tanto continuan marcando tendencia al alza sin esperar cambios significativos a corto medio plazo. A G P G

> MENN HER DIRIGHTON & B. e no submitte, o so sittlinera a est edicatività di finitari and a sita

Servicios de Información de Proces a través de SMS, CORRED ELECTRÓNICO o WEB nacimas finalizar by Mesas de Precios mas información en el 924 35 70 13 o en nuestra deb

www.iorgayxiremadurg.ee A service of the serv

JUNTA DE EXTREMADURA Consejerta de Agricultura, Garadente y Little by Suprement





CARNE de NUESTRATIERRA con GARANTÍA CRIGP CARNE DE VACUNO DE EXTREMADURA



Avda Rista de la Plara n. 4 - Calleres - Tit 927 62 91 46 - E-mail c. mai. cog 1 Truncra de extrema Lica n. g. www.terneradoextremadura org

### Macrojuicio en Francia

El discípulo de Dominique Pelicot, conocido como Rasmus, admite haber drogado y violado a su propia mujer. «Merezco la cárcel porque soy un violador criminal», afirma

# Gisèle Pelicot: «Para mí son degenerados. No hay perdón»

Edgar Sapiña Manchado / Efe



Gisèle Pelicot llega a los juzgados de Aviñón, ayer.



Gisèle Pelicot se volvió a poner frente al tribunal de Aviñón, pero esta vez de forma muy diferente a las anteriores, donde parecía derrumbarse por momentos. Esta vez habló alto y claro en su declaración en el macrojuicio que se celebra contra su exmando Dominique Pelicot, acusado de haberla drogado durante 10 años para que decenas de hombres la violaran: «Desde que estoy en esta sala me he sentido humillada. No se ha dejado de hablar de cuánto tiempo me violaron. ¿Acaso la violación es cuestión de tiempo?», decia enfadada nada más subirse al estrado. Aludía a cómo la han hecho sentir algunas de las preguntas y palabras del tribunal y apuntaba que la hacían sentir como que la culpable era ella y no los agresores. «Me tacharon de alcohólica. Afirmaron que estaba en

tal estado de ebriedad que soy cómplice», les afeó.

Elevando la voz, sin sus gafas de sol y mirando a la cara de sus violadores, Gisèle no se hizo pequeña. «Para mí son degenerados. Para mí han cometido una violación, no una agresión. No suelo enfadarme tanto, pero ya está bien. No son escenas de sexo, es una violación. No hay perdón», remachó.

La sala escuchaba atentamente su declaración. No titubeó, no se derrumbó y no dudó en mirar a la cara a su principal agresor, su exmando, Dominique Pelicot, cuando este respondió a algunas preguntas frente a Gisèle. «He vivido 40 años con una persona maravillosa. He estado locamente enamorado. Lamentablemente durante 10 años fue una catástrofe. No la respeté. Traicioné su confianza. Me arrepiento de lo que he hecho. Lo he perdido todo por egoísmo», decia Dominique llorando frente a Gisèle, que lo miraba atentamente y con la cabeza alta. Ella contestó tajante: «Estuve enamorada de Dominique

Gisèle no titubeó, no se derrumbó y miró a la cara a su principal agresor, su exmarido Pelicot hasta el 2 de noviembre de 2020 (el día de su arresto). Hoy ya no hay perdón». Por primera vez en el proceso se han difundido las imágenes de los abusos sufridos a Gisele. Por petición de la víctima, el público tuvo que abandonar la sala y únicamente se difundieron con la prensa presente. También pidió a su hija que abandonase la sala durante el visionado.

#### Fotos con las agresiones

Un total de 27 fotografías en las que se muestra a la víctima estirada en la cama siendo penetrada por un juguete sexual o mostrando sus gerutales. Unas imágenes obtenidas de los vídeos grabados, según explicó Dominique Pelicot, que despertaron la cólera de la víctima. «Todas esas imágenes fueron hechas sin mi consentimiento. (...) ¿Qué estamos buscando exactamente en este visionado?», se quejaba al tribunal, afirmando que hay otros materiales audiovisuales que aportan más valor al proceso que las que vieron ayer.

En la misma sala, a tan solo unos metros de Gisèle, había una veintena de detenidos dentro del box y otros 20 sentados en el banquillo. De entre 26 a 73 años. Un periodista, un bombero, un policía de prisiones...

#### Rasmus, el alumno

«Me merezco estar en la cárcel» dijo también ayer ante el juez Jean-Pierre Maréchal, otro de los acusados, conocido como Rasmus. A Maréchal se le ha bautizado como el alumno de Dominique Pelí cot, puesto que era instruido por el marido de Gisèle para que drogase y violase a su propia esposa siguiendo el mismo modus operandi que Pelicot.

El alumno parece haber aprendido bien la lección, no solo en cómo abusar de su mujer, sino también en qué declarar. Nada más sentarse frente al tribunal de Aviñón quiso justificar sus comportamientos relacionándolos con posibles traumas infantiles. «Viví cosas horribles con mi padre (...). Mi padre nos obligaba a hacerle felaciones. Me encantaba pescar con mi padre, él me llevaba a pescar con mi padre, él me llevaba a pescar con mi hermanita... fue la recompensa masturbarlo lo que lo calmó», contó.

Maréchal se reconoció como «violador» y «criminal» y aseguró que está arrepentido de los abusos a los que sometió a su propia esposa. «Lamento mis actos, quiero a mi esposa», dijo. Está inculpado no por violar a Gisèle Pelicot, sino a su propia mujer, Cilia, a la que administró para eso en una decena de ocasiones entre 2015 y 2020 medicamentos que la dormían, siguiendo las indicaciones de Dominique Pelicot, que participó con él en los abusos.

Insistió en que merece la cárcel porque era «un violador criminal» que cometió «actos innobles», «He hecho mal a mi esposa, es muy grave», respondió cuando el presidente, Roger Arata, le interrogó sobre unas declaraciones durante la instrucción en las que decía que merecía la cadena perpetua, una pena a la que no puede ser condenado con los cargos por los que está encausado (como máximo serían 20 años).

Durante la audiencia, se dieron a conocer los mensajes que se intercambiaban Dominique Pelicot y Jean-Pierre Maréchal: consejos sobre cómo violar o cómo drogar a sus mujeres, pero también imágenes y fotomontajes de ambas mujeres siendo abusadas. También tuvieron que responder a las preguntas de la defensa y la acusación sobre el proceso que seguian para drogar a sus mujeres. «Cuando el señor Pelicot venía a menudo, ella no había tomado suficiente medicamento. Tenía miedo de darle solo la mitad», contó Maréchal, que insistió en que jamás abusó de Gisèle, únicamente intercambiaba imágenes de ella con Pelicot.

El Penodico

#### JUAN FERNÁNDEZ Murcia

Robe Imesta ha conseguido sobreponerse a las turbulencias que acabaron con Extremoduro y se en
cuentra, asegura, en un momento
«muy bueno» de su carrera. Lo demostrará este sábado en Espacio
Nueva Condomina, en Murcia, en
una nueva parada de la gira Ni santos ni mocentes, en la que repasa las
canciones su último disco, Se nos
lleva el aire (2023), pero dejando
pequeños obsequios para sus fans
de antaño en forma de canciones de
Extremoduro.

— Cuando sacó 'Lo que aletea en nuestras cabezas', el público se pensaba que era un divertimento momentáneo hasta el regreso de Extremoduro. A día de hoy, cuatro discos y un directo en DVD confirman a los fans de la banda que Robe ha venido para quedarse.

— Yo también lo pensaba ¿eh?, Daba por hecho que iba a ser una cosa puntual cuando empecé con esto. Hicimos el primer disco sin tener nungún pensamiento de tocar en directo ni de nada. Simplemente de hacer ese álbum y pasárnoslo bien Un divertimento, como tú has dicho. Luegonos gustó y vimos la posibilidad de hacer una gira, también como una cosa única. Por eso grabamos el DVD, porque pensábamos que era un directo que nunca más ibarnos a hacer y para así tenerlo de recuerdo. Pero luego sucedieron varias cosas y la verdad que cada dia estamos más contentos, más compenetrados y pasándolo mejor

#### — ¿Este proyecto ha cambiado a Robe Iniesta?

— No, a mí me ha cambiado la vida. La vida es lo que te va cambiando y las cosas que haces cambian contigo. Lo raro sería que siguiera haciendo las mismas canciones que hace 30 años. Lo normal es que haya una evolución en la manera de componer, aunque yo en eso no tengo mucha mano. No puedo planear qué voy a escribir o sobre qué, pero está claro que lo que sale, sale de adentro y muestra esa evolución que tienes con la vida.

— Centrándonos en el último disco, 'Se nos lleva el aire', abre el álbum el tema 'El hombre pájaro', con claras alusiones a la falta de fuerzas. Algo que podía interpretarse con que no se veía con fuerzas para seguir mucho más en la música. ¿Hay algo de cierto en esto?

— Hombre, yo eso no lo tengo pensado, ru mucho menos. Eso, cuando llegue, llegará. De momento estamos con la gira en todo lo alto y los conciertos están saliendo bonitos. La gente creo que lo está disfrutando. Las letras las tiene que interpretar uno mismo. Una canción no habla de lo que el autor diga que habla, sino de



### ROBE INIESTA

#### Músico

El placentino regresa a Murcia el sábado para presentar 'Se nos lleva el aire', su último trabajo • Quien fuera líder de Extremoduro sigue mostrando su tirón en solitario

## «Tengo que sorprenderme primero a mí mismo para sorprender a los demás»»



La vida es lo que te va cambiando y las cosas que haces cambian contigo lo que le sugrere al que la escucha. Al final, si la canción te sugrere unas emociones y a ti te parece que habla de algo, ¿por qué no? ¿Qué más te da en lo que estuviera pensando el autor cuando lo estaba haciendo?

## — ¿En qué momento diría que se encuentra ahora mismo?

— En un momento muy bueno de mi carrera, con un disco que le ha gustado a todo el mundo y que a nosotros también nos gusta mucho tocar Si fuera por nosotros, solo haríamos en concierto las canciones del disco nuevo, vuelta y vuelta [Ríe].

## — ¿Uno no se cansa de estar tantos años encima de un escenario?

los ternas nuevos. Si no hago temas nuevos, no me dan ganas de poner me atocar. Pero cuando tienes un tema en la cabeza, estás loco por enseñarselo a los demás. Cuando lo cumas en el local, estás loco por una grabarlo. Cuando lo grabas, estás loco por que lo escucha la gente. Y luego, claro, lo que quieres es tocarlo en directo. Las ganas me las da el material nuevo y ser un grupo vivo que no se casa con un sonido específico. Tengo que sorprenderme a mí mismo para luego poder sorprender a los demás.

#### — Ha vivido varios cambios en la industria: la entrada de las plataformas digitales como Spotify o la desaparición de los discos tal y como se conocían. ¿De qué modo evalúa esta evolución?

— Pues en algunos sentidos bien y en otros no tanbien. Lo de que se hagan singles en vez de discos enteros tampoco es un cambio demasiado grande. Antiguamente, solo se hacián sencilios y luego se sacaban discos largos cuando se tenían un montón de singles, simplemente por juntarlos en algo. De alguna manera está bien porque es más accesible

#### — ¿Y cuál diría usted que es la mayor diferencia?

— Que todo el mundo oye lo mismo al mismo tiempo. No comprendo cómo salen canciones de muchos chavalitos jóvenes que se convierten en todo un fenómeno. Y luego, por otro lado, la discográfica antes tenía mucho más poder. Cuando fichabas por una, ya tenías la mitad del camino hecho. Pero eso ahora no quiere decir mucho.

#### — A pesar de eso, cuando sacó el disco, se encontraba en las listas de más escuchados junto a esos artistas jóvenes que menciona.

— Sí, y me sorprendió, porque manejan otro volumen de cifras. A mí que me escuchen un millón de personas me parece algo alucinante, pero para esa gente un millón no es nada.

#### — ¿Le queda alguna meta que aicanzar como artista?

— La siguiente canción, ni más ni menos, que va a ser la mejor, porque siempre la última es la mejor. La última que he hecho ha sido la de 'El poder del arte', y es la que más me gusta de todas.

#### — Aún no le he preguntado por Extremoduro. ¿Le cansa que todo el rato se le mencione el grupo?

— Claro que me cansa. Han pasado 10 años desde que Extremoduro hizo su última gira, 11 desde el último disco... Y ya está todo dicho sobre aquello. Ahora hay que vivir el presente, que se nos lleva al aire, que hay que estar alerta y vivir la vida sin hablar del pasado ni del futuro.

Archivo



Daniel Ibáñez, protagonista.

### Cine

## El filme titulado 'Segundo premio' representará a España en los próximos Oscar

PEDRO DEL CORRAL Madrid

El largometraje 'Segundo premio' representará a España en los Oscar. Así lo anunció ayer el artista Eduardo Norrega en un acto en la Academia de Cine junto al presidente, Fernando Méndez-Leite La cinta de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez se ha impuesto a 'La estrella azul', de Javier Macipe, y 'Marco', de Aitor Arregi y Jon Garaño.

La película, estrenada el pasado 24 de mayo, cuenta cómo el grupo granadino Los Planetas dio la vuelta al indie español tras la grabación del disco 'Una semana en el motor de un autobús' (1998). Se trata de una historia de amistad protagonizada por Daniel Ibáñez, Cristalino, Stephaniè Magnin y Mafo, entre cuyos méritos se encuentra la Biznaga de Oro a la mejor película en el Festival de Málaga

'Segundo premio' es la undécima película de Lacuesta tras títulos tan populares como 'La leyenda del tiempo' (2006), 'La noche que no acaba' (2010), 'Los pasos dobles' (2011), 'La próxima piel' (2016) y 'Entre dos aguas' (2018). Películas por las que se ha lievado distintos premios como el Goya, la Concha de Plata y el Sant Jordi. Por su parte, Pol Rodríguez ha liderado cinco largometrajes, entre los que se encuentran 'Quatretondeta' y 'Descalç' sobre terra vermella.

En su primera semana, el filme se presentó en 131 salas, coincidiendo con los estrenos de 'Furiosa', 'Se abre la veda' y 'Red'. Por el momento, tras conquistar a 56.196 espectadores, lleva recaudados 326.922 €. ■ Más allá de la anécdota de que Emmanuelle (1974) fuera, con El último tongo en París, la película que provocó el interés viajero de millares de espanoles al otro de los Pirineos, arrasando en las taquillas en los cines del sur de Francia y Andorra cuando la dictadura franquista empezaba a languidecer, aquella película de erotismo soft para paladares burgueses, protagonizada por Sylvia Kristel y dingida por Just Jaeckin a partir de la novela homónima de Emmanuelle Arsam, se convirtió en todo un fenómeno sociológico y mediático: ¿Cuántos sillones de mimbre y amplio y redondeado respaldo se vendieron en aquellos años, a rebufo de la fascinación originada por el póster del filme, en el que Kristel aparece con los pechos al descubierto, un collar de perlas, lencería fina y botas de cuero sentada en dicha silla, conocida desde entonces como silión Pavo Real o sillón Emmanuelle? ¿Había una fantasía sexual mascu-Lina mayor que la del coito en el bano del avión en pleno vuelo?

Era, y es, un relato de estética relamida y estampas eróticas su peradas por el tiempo. Pero tiene una innegable importancia a nivel histórico, ya que permitió ver coitos en aviones y seducciones varias en escenarios lujosos de Bangkok, además de romper algún tabú se-

## La película de 1974 tenía una estética relamida y estampas eróticas superadas por el tiempo

xual, cuando esta imaginería era solo permitida en el llamado cine para adultos. Emmanuelle se estrenó con total normalidad en el mundo -aquí unos años después, en enero de 1978, tras el fin de la censura-, de modo que un amplio espectro de público pudo ver aquello que hasta entonces estaba prohibido o limitado al cine clandestino

La historia de Emmanuelle -así se llama también su protagonista, alter ego de la escritora euroasiática Emmanuelle Arsan-. una joven recién casada que viaja a Bangkok para reunirse con su marido, un diplomático francés que asegura no ser celoso, tuvo un amphorecorrido, demastado dadas las limitaciones de la propuesta. Una vez basta, pero tantas continuaciones y derivaciones acabaron por convertir la premisa original en un puro artificio: Emmanuelle II. La antivirgen y dos entregas más con Kristel, las seis de la franquicia de Emmanuelle negra, protagoruzada por Laura Gemser; desatinos como Emmanuelle y Lolita - sin relación alguna con la novela de Nabokov-, y unos cuantos exploit con Gernser,

### Festival de San Sebastián

La nueva 'Emmanuelle', dirigida por Audrey Diwan e interpretada por Noémie Merlant, inaugura este viernes la edición 72 del Festival de Cine de San Sebastián y llegará a las salas españolas el viernes 27. El reto es abordar el placer en la era posterior al MeToo

## El regreso sin cosificar de un mito erótico de los 70





La actriz Noémie Meriant en 'Emmanuelle', de Audrey Diwan.



Sylvia Kristel como 'Emmanuelle', de Just Jaeckin.

como Violencia en una cárcel de mujeres: ¡Emmanuelle infiltrada en una prisión para investigar a los guardias corruptos!

#### Actriz de altos vuelos

Estas películas son un claro ejemplo de erotismo conservador y de cosificación del cuerpo femenino. En pleno siglo XXI, acercarse de nuevo al personaje creado por Arsan debía partir de una premisa radicalmente distinta. Y no solo por todo lo acontecido tras el #Me Too, sino porque aquel cine dirigido a la mirada voyerista masculina ya no tiene, ni social ni artisticamente, razón de ser. Por eso, quien se ha atrevido à revivir a Emmanuelle es Audrey Diwan, cuyo anterior filme, El acontecimiento, adaptó la novela del mismo título de Annie Emaux sobre las dificultades de una joven para abortar en la Francia de los 60.

La mirada de Diwan es por supuesto feminista, no hace falta ni decirlo, porque en 2024 solo podemos acercamos a este mito erótico de otro tiempo desde esta perspectiva. No hay cosificación ni voyensmo gratuito, sino una permanente exploración del sexo y del deseo por parte de la nueva Emmanuelle que encama Noémi Meriant, El escenario es ahora un hotel de lujo de Hong Kong, al que la protagonista llega para evaluar la satisfacción de

### La mirada de Diwan es feminista, con una exploración del sexo por parte de la Emmanuelle actual

los clientes. Naomi Watts es la res ponsable del hotel, y Will Sharpe visto en la serie The White Lotus el misterioso cliente por el que Emmanuelle sentirá una atracción extraña y esquiva.

Merlant es una actriz francesa que ya ha confirmado sus altos vuelos internacionales. Ha intervenido en TAR, junto a Cate Blanchett y en Un año, una noche, el filme de Isalo Lacuesta sobre el atentado terronsta a la sala parisina Bataclan. Ha dirigido varias películas, protagonizado París, distrito 13 y fue la pintora seducida por su modelo en Retrato de una mujer en liamas. Carrera firme que se corona con el armesgado cometido de trasladar el estereotipo de Emmanuelle a la realidad sexual y social del momento. Todas las secuencias de sexo -la iniciación con una joven asiática, la masturbación acariciándose con cubitos de hielo, el placer que puede sentir cuando es observada - abogan por devolver el cuerpo y el deseo femenino al pla no de libertad que, en los tiempos de la primera Emmanuelle, era impensable.

el Periódico Extremadura

Jueves, 19 de septiembre de 2024

# Este mes con



# REGALO

# FACIALDERM

ADVANCED NEUROCOSMETICS

# Tratamiento facial ANTIESTRÉS y ANTIEDAD







(X) revistawoman

(f) WomanMadameFigaro

woman\_es

Jueves, 19 de septembre de 20.4

### Fútbol | Primera Federación

# El Mérida anuncia que perdió casi 1,5 millones en la 2023-24

El déficit es asumido por el propietario del club, Mark Hefferman • Los ingresos respecto a la campaña anterior aumentaron un 15% • Se prevé que esta temporada se perderán casi 1,4 millones de euros

NONO SAAVEDRA Merida

El director general del Mérida, Alejandro Pérez, una temporada más, volvió este miércoles a explicar el balance económico de la pasada temporada y la previsión económica de la que acaba de arrancar. En este sentido, a tenor de los números presentados, la conclusión es clara. el club está creciendo y quiere seguir haciéndolo a todos los niveles. Desde el deportivo al institucional, pasando por la mejora de instalaciones y el crecimiento de los grupos de trabajo. Pero está en una categoría muy deficitaria, con lo cual quien nivela los números es el pro pietario, Mark Hefferman, Los ingresos totales fueron de 1.289.000 euros, lo que supone un crecimiento del 15%, destacando el aumento de los patrocinios. Por el contrario, el gasto de la temporada pasada as ciende a 2.839 000 euros, con un gasto en la de 1.450.000 euros. Con lo cual, las pérdidas del ejercicio ascendieron a 1.490.000 euros.

A esta cifra hay que sumar que se abonaron facturas de ejercicios pasados por un valor de 336.000 euros, además del depósito de 200.000 euros que solicita la Federación Española para poder com petir, más el pago a la Seguridad Social.

En total, Hefferman ha realizado un desembolso de 2.194.000 euros. «Esto habla del empuje y de la importancia tan grande para este proyecto de la confianza que tiene nuestro presidente y la inversión que se va haciendo año a año por seguir mejorando a nuestro club. Gracías a las modificaciones que hemos realizado durante dos años en el aspecto financiero, podemos consideramos como uno de los clubes más profesionales de toda la categoría», indicaba Alejandro Pérez.

#### Inversiones

Además de las innumerables mejoras que ha ido desgranando el directivo, prácticamente en todos los campos concernientes en la entidad, a nivel deportivo, destacó la presencia de un nutricionista en el cuerpo técnico, así como la llegada



Alejandro Pérez, director general del Mérida.

de Guulem Turne para la direccion deportiva, acompañando a Bernardo Plaza y a David Rocha. Turne «lleva toda el área de equipos en el en el apartado internacional y tam bién va a llevar jugadores sub-19 que permitan esa conexión entre el filial y el primer equipo»

Para esta temporada esperan un aumento del 18% de los ingresos, ascendiendo la cantidad a 1.500.000 euros. Con respecto al gasto total, la predicción es de 2.900.000 euros, con lo cual las pérdidas serían de 1.385 000, es decir, una mejora de la inversión del 7%.

A pesar del crecimiento, «la situación que estamos viviendo todos los clubes en Primera Federación es que año tras año se nos imponen una serie de costes operativos que crecen y no tenemos unos ingresos por derechos televisivos suficientes como para cometer el gasto que tenemos». Las fórmulas para solventarlo, según Pérez, pasan por imponer el límite salanal: «para nosotros sería fundamental. Primero porque te evita entrar en pérdidas y, luego, para impedir que los clubes



Mark Hefferman.

El club emeritense culpa del déficit a la falta de ingresos por televisión y pide un acuerdo entre Federación y Liga

La masa social ni ha crecido ni ha aumentado, aunque sí se registra que 763 de los 2.900 abonados son nuevos que tienen deudas inscriban jugadores». Aunque esta no es una opinión unánime entre los clubes de la categoría, «yo lo veo posible y atractivo»

Los ingresos por televisión es lo que siempre se dijo desde la conformación de esta nueva categoría, pero esta nunca ha llegado a ser realmente importante. En este sentido, el director general entiende que la solución pasa por comercializar en un único paquete las tres principales categorías del fútbol español. Por eso reconoce que se están poniendo partidos de Prime ra Federación los viernes o en horarios poco habituales como las 15 30 horas, para que se puedan ofrecer todos los partidos de la competición. Para que se pueda producir este gran cambio, «de pende de la relación entre la Liga y la Federación Española», aunque el mandatario se muestra optimista «espero que ya para el año que vie ne haya un avance importante en esta cuestion»

#### Los mismos socios

En el capítulo de abonados, el número es el mismo que hace un año, 2.900. «No podemos decir que estemos descontentos, aun que sí que no nos esperábamos esta cifra esperábamos está mucho más arriba la verdad», comentó.. Dentro de este número. 763 son nuevos. Quedan 1,200 por renovar, de los cuales 500 son de la cantera, por lo que todavía restarían otros 700 abonos por reno var, a los que hace un «llamamiento» el club, «por el esfuerzo tan grande que hemos hecho con los premos».

En el apartado deportivo, «trabajamos para lo que pasa en es verde sea lo mejor posible, así que ese es el objetivo hoy en el apartado deportivo». Con respecto al juego del equipo, «estamos contentos. En la comisión deportiva y desde la propiedad vamos a premiar o queremos premiar lo que creemos que es lo que funciona: el atrevimiento, atacar e ir a ganar, después el tiempo nos pondrá a cada uno en nuestro sitio. Nuestro objetivo es ganar todos los partidos, después ya veremos». el Periódico Extremadura Jueves, 19 de septiembre de 2024

Deportes 39



### **Fútbol | Tercera Federación**

Javi Pérez, centrocampista del Villafranca, flamante líder en Tercera, tiene que hacer también las veces de director deportivo del club en una figura que tilda de «complicada», pero en la que sabe desenvolverse, hasta la fecha, a las mil maravillas en el club amarillo

# Fútbol de salón entre el verde y los despachos

Cuando uno está enamorado de lo que hace, no pasan los años en su carnet de identidad. El tiempo se detiene y, aunque el cuerpo no es el mismo, la mente tira hacia adelante para seguir disfrutando al máximo lo que quede. Es un planteamiento que se adapta muy bien a Javi Pérez, el diez del actual líder de Tercera, el Villafranca, un equipo que siempre da guerra en estas categorías.

A sus 38 años, Javi Pérez está en su tercera juventud como futbolista. O en una dimensión paralela se podría decir, ya que además de ser el dorsal diez, el capitán, el medio centro con magia y el talento del equipo, sabe apretarse la corbata y ajustarse la camisa para hacer también de director deportivo. Un caso único en la actualidad del fútbol extremeño.

Director deportivo y jugador. No parece sencillo. «Y no lo es. Es curioso y complicado porque tienes que saber diferenciar conversaciones en todo momento. Pero se puede Cuando hablo con un jugador o negocio un contrato, siempre les digo que dentro del vestuario seré su compañero, pero que habrá ocasiones en las que tenga que hablar como director deportivo y la charla no será igual. Si se entiende, no debe haber problemas» dice Pérez.

IODREGO MORA Materica de los Bares

El jugador cordobés lleva cuatro años en el Villafranca. Cada año mejor. Más fino, más veloz. Con más gol y magia. 15 metió el año pasado. Y ese año ya ha mojado también. «Hemos hablado de que cuidarse bien el tema alimentación y descanso es vital, pero lo que realmente ternantiene vivo en el fútbol es no perder la ilusión. Ese querer disfrutar cada día, tener el gusanillo previo a los partidos. Eso es clave. Si eso lo pierdo algún día, me echaré a un lado. Lo tengo claro», confiesa.

Pérez no es sólo el constructor dentro del campo de este Villafranca que ha arrancado de forma fulgurante el campeonato ganando 1-4 en Puebla de la Calzada y 3-0 al Pueblonuevo la pasada semana. También lo ha construido por fuera. Primero, con el cambio de

«La alimentación y el descanso son vitales, pero no perder la ilusión es lo más importante» entrenador de Emilio Tienza por Ruiz. «Era un cambio complicado porque Ruiz ha hecho evolucionar mucho al Villafranca. Le ha imprimido exigencia institucional y ha profesionalizado el club, cambiando estructura y hábitos. Emilio Tienza es futbolísticamente diferente, pero aporta también esa vitola de profesionalidad que tenía Ruiz y que queríamos mantener para el Villafranca»

Afincado en Almendralejo, tras pasar muchos años de vida en el Extremadura, Javi Pérez se pasa las horas viendo partidos por los campos y por la televisión, captando posibles jugadores. «Hay que ver mucho para tener información y sacar conclusiones. Esa es la tecla».

¿Hacia dónde tiene que ir este Villafranca? «Partido a partido. Yo sé que nuestro presidente (Cipri Santos) es muy ambicioso y siempre piensa en lo máximo, pero iremos paso a paso. Lo que sí puede decir claro es que el Villafranca va a competir a todos los rivales y en todos los campos. Eso seguro»

El flamante lider de Tercera disfruta de una privilegiada posición en este arranque de liga. También lo hace su jugador y director deportivo, Javi Pérez, un trabajador nato al servicio del Villafrança.

Fútbol | Liga de Campeones

# El Barça visita Mónaco con la idea de alargar su optimismo

Los azulgranas no olvidan la reciente derrota en el Gamper ante los monegascos por 0-3

El Barcelona emprende a las 21.00 horas en el Stade Louis II de Mónaco su nueva aventura en la Liga de Campeones, esta vez con sensaciones e ilusión renovadas con la nueva era de Hansi Flick que tan bien ha empezado en La-Liga, pero para trasladar esa apuesta a nivel continental deberán hacer frente a un AS Mónaco que también ha arrancado muy bien y que este verano se lievó el Trofeu Joan Gamper de la capital catalana por un claro 0-3.

No será un estreno fácil. Podría parecerlo, a tenor de que en su historia al equipo 'culer' se le ha dado bien el monegasco, pero el gran arranque en la Ligue 1 de los del Principado les da más alas, más allá de haber ganado ya el Gamper, a los rivales de este incipiente nuevo proyecto blaugrana. En el otro lado de la balanza, si el Barça es capaz de asaltar el Louis II, la apuesta por llevar el gran arranque liguero a esta nueva Champions se reforzarálor. Eso sí, es solo un partido, el primero, y pase lo que pase no tendrá demasiado trascendencia, ni para bien ni para mal

# El Atlético se enfrenta a un rival duro como el Leipzig

Los rojiblancos arrancan la Champions con la idea de regresar al fin a las semifinales

El Atlético de Madrid comenzará este jueves en el Estadio Cívitas Metropolitano (21.00 horas) su andadura en la nueva Liga de Campeones con la visita de un rival peligroso como el RB Leipzig alemán, frente al que espera transmitir las buenas sensaciones que está dejando en este inicio de temporada. El conjunto ropiblanco quiere volver a codearse con los mejores de Europa en una competición donde no está entre los cuatro mejores desde la temporada 2016-2017, cuando fue

eliminado en las semifinales por el Real Madrid en lo que fue la última noche de Champions en el Calderón.

Los colchoneros acuden animados a este estreno continental después de un positivo arranque en LaLiga, donde se mantiene invicto pese a haberse dejado ya dos empates y de cara a un tramo clave en este maratón de partidos tras el parón donde le quedan cinco choques más, cuatro de ellos a domicilio y el único en casa, el derbi ante el Real Madrid.



#### Al Girona se le escapa un punto en París (1-0)

El Girona resistió admirablemente a nivel defensivo en su visita al PSG que dirige Luis Enrique, pero una acción desgraciada de su portero Gazzaniga en el minuto 89, al que se le coló el balón por debajo de las piernas, le costó la derrota final (1-0).

### Fútbol | Copa del Rey

Tras una sucesión de desilusiones y sinsabores, el cuadro verdinegro disputará la Copa del Rey con el factor cancha a favor ante el Playas de Sotavento canario con el objetivo de pasar de ronda y medirse a un equipo de Primera División

# Esta Copa merece mucho la pena para el Gévora

IIIS ROLLANS

La larga lista de decepciones ha merecido la pena para el Gévora Porque lo cierto es que el equipo de la pedanía de Badajoz ha encadenado una pena tras otra y ahora por fin le llega una gran noticia. El próximo 9 de octubre recibe al Playas de Sotavento canario en Copa del Rey con un objetivo claro pasar de ronda y esperar el premio gordo de medirse a un equipo de Primera División. Ejemplos recientes hay como el SantaAmalia, que se midió al Villarreal o el Hernán Cortés, que recibió al Betis. El cuadro verdinegro quiere emular esa gesta, pero para ello tiene primero que vencer en esta eluninatoria copera.

Después de ver comparecer al presidente y al entrenador de la entidad y mostrar su satisfacción, dentro del vestuario también existe un pronunciado sentimiento de alegría generalizada. «La reciente obtención del pase a la previa de la Copa del Rey ha desatado una ola de emoción y esperanza en nuestro pueblo. Después de años de sinsabor, este logro representa no solo un triunfo deportivo, sino también un símbolo de unidad pa-



Hinchas del Gévora reciben al equipo en la fase de ascenso.

ra todos nosotros», explica Isma Perera, uno de los capitanes dei Gévora

#### Ilusión y prudencia

No obstante, esta emoción desbordada también se hace extensible a la hinchada verdinegra, y por ende, a toda la localidad de Gévora. «El ambiente en el puebio es ilusionante. Este pase no solo es el resultado del esfuerzo de un equipo comprometido, sino también el reflejo de un pueblo que ha sabido mantenerse unido en los momentos difíciles. La pasión por el futbol ha servido como un hilo conductor que ha acercado a los vecinos», añade Perera

CD Gevora

El propio portador del brazalete, aunque exultante, se muestra cauto con la cita. «Sabemos
que el camino no será fácul, pero
la fe en nuestro equipo y el apoyo
incondicional de los nuestros nos
impulsan a soñar en grande y hacer historia en nuestro bonito y
humilde club. Este es el momento de celebrar, de recordar que, a
pesar de las adversidades, siempre hay una luz al final del túnel»,
concluye.



Lo Celso festeja con sus compañeros uno de sus dos goles.

#### **Fútbol | Primera División**

# El Betis vence al Getafe en partido atrasado de la tercera jornada (2-1)

Dos goles de Gio Lo Celso en la segunda mitad (2~1) fueron funda - mentales este miércoles para la victoria al Betis en el partido que estaba aplazado de la tercera jornada de LaLiga y que se disputó en el Benito Viliamarin, resultado que aúpa al equipo a puestos europeos, mientras que el Getafe se mantiene en zona de descenso. El tantode Arambarri, en el tercer minuto de prolongación de los ocho que señaló el árbitro, llegó demasiado tarde para la reacción madrileña.

#### **Fútbol | Tercera Federación**

### Jorge Senso es el sustituto de Rebollo en el banquillo del Trujillo

El Trujulo ya ha encontrado entrenador tras destituir a José María Rebollo a principios de esta semana. Es Jorge Senso, que debutará así en Tercera Federación tras pasar las dos últimas temporadas en el Amanecer de Primera Extremeña. Se trata de un técnico joven que dejó recientemente los campos y que también ha pasado por el banquillo del Diocesano en la Liga Nacional Juvenil. Tiene bempo por delante para revertir el mal arranque del conjunto trujillano, que no ha conseguido sumar un solo punto en las dos jornadas disputadas. Debutará frente al Villafranca.



Jorge Senso.

### Fútbol | Segunda Federación

# Brunet, del Villanovense, exige solidez en casa

El zaguero debutante en la categoría, se ha hecho muy rápido con un puesto fijo en el eje de la defensa hasta ahora

SAMUEL SÂNCHEZ Villanueva de la Serena

Llegar y caer de pie en cualquier equipo de fútbol no es cosa senci lla, pero eso es lo que le ha pasado a Sergi Brunet con su nuevo equipo, el Villanovense

El central catalán, debutante en Segunda Federación de la mano del club serón tras su paso por equipos de Tercera como el Quintanar del Rey o el Pozoblanco, ha disputado todos los minutos hasta el momento y la afición del Villanovense le eligió mejor jugador del partido ante el Almería B del pasado domingo a pesar de la derrota. «Me estoy encontrando bien y estoy agradecido por la confianza del



Sergi Brunet, con el Villanovense.

entrenador», dice el propio Brunet, que no esconde su decepción
por no haber empezado con buen
pie. «El fútbol son rachas y nosotros hemos empezado con una
mala, pero esto cambia de un momento a otro, no podemos lamentarnos», explica sin titubeos.

Sin embargo, el jugador, a sus 25 años, considera fundamental el conseguir que el equipo se muestre mucho más fiable en casa «debemos hacer de nuestro estadio un fortín», dice el futbolista, que es consciente de que la consecución de cualquier objetivo pasa por esta máxima.

Mientras tanto ya piensan en la visita de este fin de semana ante uno de los gallos del grupo como es el San Fernando, donde buscarán la primera victoria del curso, así como los primeros goles.





# LA BARCA

# PRODUCTOS AHUMADOS

De la Vera a tu mesa



Finca La Barca es la excelencia en la elaboración de aceite de oliva ahumado. Este es la base de todos sus productos: alioli, pimientos del piquillo y bacalao, entre otros. Descúbrelos en esta selección ideal para los amantes del gourmet.

#### ESTE PACK INCLUYE



#### Culturismo

Tras haberse ser campeona de España de powerlifting, llegando a levantar 155 kilos, a la cauriense Esther Gutiérrez se le clavó hace unos meses una idea en la cabeza: destacar

también en culturismo, un deporte que tiene poco que ver con el que había practicado hasta ahora porque hay que adecuar la musculatura. Y lo ha logrado rápidamente.

tivación. Llevaba ocho años com~

pitiendo en, haciendo lo mismo.

sentadilla, banca y peso muerto.

Todos los días. Llegué a un pun-

to en el que entrenaba por iner-

cia. Ha sido una nueva dusión,

que se comunican, pero

Se ha terrido que acos-

no mucho», dice.

# La reinvención de Esther Gutiérrez

MAKER SELL

Hace más de 30 años, en 1993, Michael Jordan, en la cima del mundo, anunció drásticamente que el baloncesto ya no le emocionaba como antes y que iba a probar con el béisbol, necesitado de nuevos retos. Salvando las evidentes y siderales distancias, es lo que hizo Esther Gutiérrez (Coria, 4-6-1996) hace apenas siete meses; dominadora a nivel nacional en la modalidad de powerlifting -un deporte parecido, pero al mismo tiempo muy distinto, a la halterofilia-, se metió de cabeza en el mundo del culturismo natural. Y en este tiempo tan escaso ha podido destacar, como demostró ganando a principios de este mes la primera competición a la que acudió. En el Trofeo Ciudad de Salamanca -clasificatorio para el Campeonato de España- no solamente se impuso en su categoría, denominada 'figure', sino que también obtuvo al mismo tiempo la distinción de profesional, la conocida como 'pro card', que en su categoría solo tienen otras cuatro mujeres a nivel nacional. No es habitual esa precocidad, sobre todo cuando nunca se había entrenado para ser culturista.

«Me he saltado el paso intermedio», cuenta con orgullo, pero también un punto de timidez. «Me ha costado mucho ese cierto exhibicionismo; quitarme la verguenza. Nunca había usado un tanga en la playa o la piscina, pero tienes que saber que no estás exhibiendo el culo de manera sexual, lo que estás enseñando el músculo del glúteo. Y quizás me había puesto tacones una vez o dos en comuniones o bodas. Y ahora tuve que habituarme con unos de 13 o 14 centímetros y no parecer un pato. Eso ha sido una práctica impresionante. Tienes que ir allí sintiendo que eres la mejor. Tienes que ir con las uñas arregiadas, supermaquillada... Pasé de ser una Mulan en su versión guerrera a una Mulan en la de princesa», cuenta.

#### Cuestión de volumen

Hasta tuvo que broncearse. «No es obligatorio, pero da un extra. Los músculos y las venas se notan más así. Me miraba al espejo y veia a

otra persona», reconoce. A eso a que añadir algo que le ha costado especialmente<sup>\*</sup> aprender a po-Sar. «En powerlifting era solo entrenar, aunque muy duro. En culturismo, a parte de entrenar tienes que controlar la allmentación al milimetro y aumentar la actividad física dia ria (camınar mucho) para eliminar grasa. En siete meses he pasado de 60 a 51 kilos», desvela. Y eso ha supuesto que alejarse del que hasta hace nada había sido un deporte en el que hasta se había asomado a competiciones internacionales. «Al ir perdiendo peso, fuerza y volumen, al mismo tiempo he ido levantando menos peso en la barra. ¿Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? Es complicado», añade

La persona clave en todo este proceso ha sido Laura Gutiérrez, amiga del alma y premiadísima culturista a nivel mundial. Es de Zamora, pero vive en Cáceres desde hace años. El momento hay que buscarlo en un viaje que ambas hicieron a Marruecos, «Me estuvo insistiendo en que probase, que tenía estructura para el culturismo. Le dije que no valía para estar controlando las calorías. Me gusta comer hamburguesas, chocolate... Todo eso he tenido que irlo cambiando. Al final me convenció tras decirle varias veces que no y me inscribí el último dia para federarme. Se me cruzó el cable rojo con el azul», apunta Esther. Ha apuntado su remozado cuerpo en el gimnasio Wellness 2.0 de Montehermoso. «Allí se entrena muy a gusto, y me han apoyado muchísimo desde el

Influyó que, según ella, «en el powerlifung estaba estancada y necesitaba una mola distinción como

profesional

primer día», celebra.

un nuevo propósito. Las cosas que me dan miedo las hago. Es una forma de superarse porque no veia progreso y había tocado techo». No han faltado los momentos oscuros en estos meses, pero el apoyo de su entrenadora/confidente no le ha faltado nunca. «Cuando estás en una preparación tu cabeza no funciona del todo bien contigo misma. Piensas que te faltan cosas y necesitas la visión externa de tu preparador para que te diga lo que estás haciendo bien, por encima del conformismo. De hecho, no me creo todavía que haya ganado en Salamanca», asegura. La gente del culturismo ha recibido a Esther Gutiérrez, con la novata con carrño. «En Sasu medalla de ganalamanca no me conocía casi dora del Trofeo Ciunadie. Vengo del powerlifting. Son dos mundos dad de Salamanca y

tumbrar rápido a que los resultados sean consecuencia de las puntuaciones los jueces, no de la objetividad incontestable de que se levanten más o menos kilos: «Tiene que ser así. Es muy difícil juzgar porque hay que tener en cuenta muchas cosas: la calidad muscular, el porcentaje graso, las poses, la actitud en el escenario». Todo eso para alguien que «iba como un flan, por mucho que la gente me dijese que parecía muy segura». La conclusión no puede ser mejor: «disfruté mucho, aunque estaba muy nerviosa. Me había costado mucho llegar hasta allí. Cuando me subí al escenano estaba pletórica. Fue uno de los mejores días de mi vida. Se me aguaron los ojos».

En unos días vuelve a competir,

«Las cosas que me dan miedo, las hago. En el powerlifting estaba estancada, había tocado techo»

en Palma del Río (Córdoba), probando en la categoría 'musculada'. En la 'figure', al ser ya profesional, ya no puede competir en competiciones amateur, solo puede hacerlo contra otras profesionales y este año, las cuatro que hay actualmente, no están en preparación.

Todo esto mientras ejerce de asesora comercial en su Coria natal en una empresa de placas solares llamada Cambio Energético: «Empiezo mi día a las 7 30 y termino a las 12 de la noche o más. No paro en todo el día entre el trabajo y el entrenamiento, practicar el posing [los posados], los 14.000 pasos, pesarme y prepararme todas las comidas del día».

Una 'diferencia' es que Jordan año y medio después de dejar el baloncesto y no brillar en las ligas menores de béisbol optó por regresar a la NBA y añadir tres campeonatos a los tres que ya tenía. «Cuando termine la temporada de culturismo podré comer más y ya decidiré si vuelvo a enfocarme al powerlifting. Según sople el aire». •

# JESÚS SÁNCHEZ

#### Entrenador del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura

El representante extremeño en la Liga Femenina Challenge tiene dos partidos esta semana en el Multiusos: hoy frente al Celta (19.00 horas) y el domingo en la final de la Copa de Extremadura ante el Miralvalle (12.00). Su entrenador cuenta cómo va la preparación y hasta se atreve a poner un objetivo que va más allá de la salvación.

# «Ojalá nos podamos meter en 'playoff' por tercer año»

Jorge Valiente

JAVIER ORTIZ
Cáceres

# — ¿Cómo va la pretemporada del Al-Qázeres?

 Estamos empezando a conocernos. Tenemos muchas caras nuevas y son días importantes para ir poco a poco generando dinámica, Además, Diana [Cabrera) ha ilegado un poco más tarde tras su éxito en el Campeonato Sudamericano con la selección de Argentina. Vamos viendo lo que queremos de cada una. Los dos partidos de la semana son diferentes: este jueves ante Celta es ante un rival de superior categoría que nos exigirá mucho y eso nos vendrá bien. En la Liga Femenina hizo una buena temporada y se mantuvo sin dificultades. Y el domingo en la Copa de Extremadura nos enfrentamos al Miralvalle en lo que siempre es una competición especial para todo el mundo. Seguro que vendrá mucha gente que se anime a bajar desde Plasencia. Siempre son partidos chulos de jugar

#### — ¿La idea a desarrollar en el equipo es similar a la de la pasada temporada o la plantilla ha cambiado demasiado?

— Quizás nos parezcamos más al equipo de hace dos años por el perfil de las jugadoras. Ya digo que nos vamos conociendo, tanto las virtudes como los defectos, lo que queremos mostrar y lo que queremos ocultar. Tenemos bastantes jugadoras que conocen la liga y eso siempre te ayuda. Veo que la gente va cogiéndolo todo rápido. El calendario es fuerte al principio y eso no sé si es bueno o malo, pero hay que intentar llegar lo mejor posible



Jesús Sánchez.

#### - ¿Qué diferencias ve?

— Quizás la rotación interior es más larga, pero menos física, con jugadoras que entienden mejor el juego. Gedna [Capel] y Mariana [Muadi] eran muy reboteadoras. Confiamos mucho en la apuesta de Alicia [Morales]. Va a sorprender. En el exterior no tenemos anotadoras tan referentes, una líder que vaya a anotar 20 puntos, pero sí mucha gente que tiene que sumar

#### — ¿Se atreve a contestar esa clásica pregunta que tanto horroriza a los entrenadores sobre el objetivo de la temporada?

— Sí. Hay cuatro o cinco equipos luchando por el ascenso directo o ser cabezas de serie en los 'playoffs'. Luego, una amplia gama media en la que mirar hacia arriba o hacia abajo te lo marcará la dinámica. Y finalmente otros que vienen de Liga Femenina 2 y que estarán peleando por la permanencia. Yo me veo en el intermedio y ojalá nos podamos meter en el 'playoff' por tercer año consecutivo. Pero en esta liga se hace larga. Lo que quiero es que nos respeten las lesiones.

#### Será raro ver a Alicia Morales con el Al-Qázeres enfrentándose al Miralvalle el domingo...

— No lo hemos hablado, pero seguro que será especial porque ha jugado toda su vida en Plasencia y ahora está aquí. Cuando empiece el partido ya será todo más normal. La veo muy involucrada, dándole naturalidad, que era lo que había que hacer.

#### — ¿Le hubiese gustado quedarse con jugadoras que habían calado como Capel y Celia García?

— Ya nos ha pasado. Era inviable económicamente por el buen desempeño que habían tenido aquí. Es ley de vida, es lógico y se ha tendido. El club sabía que no podía ni debia renovarlas sabiendo los contratos que les han ofrecido en otros clubs que quieren estar muy arriba en la Liga Femenina Challenge. Por ellas han venido chicas que tendrán la oportunidad de ser importantes todos los días y lucir un poco más que hasta ahora.

#### - ¿Qué tal le ha ido el verano?

Bien. Cada vez me estoy aficionando más a entrenar en 3x3 y he ido a los campeonatos de España de clubs y selecciones. También contento por cuarto año consecutivo en la concentración de la selección española femenina sub-14, incluso dirigiendo partidos. Vas viendo cómo viene el futuro y poniendo tu granito de arena

#### Triatlón

# Tres extremeños en la Gran Final de la Series Mundiales

Miriam Casillas, Kini Carrasco y Cristina Miranda competirán en Torremolinos

El fin de semana del 18 al 20 de octubre tendrá lugar en Torremolinos la Gran Final de las Senes Mundiales de Triatlón, en el que habrá presentes varios extremeños. La pacense Miriam Casillas tomará la salida en la categoría élite femenina el sábado 19 en la que será su primera competición después de los Juegos Olímpicos de París 2024. Tendrá que completar un segmento de natación de un kilómetro y medio, donde tendrá que dar dos vueltas a un circuito delimitado por boyas, un sector de ciclismo de 40 kilómetros, donde dará ocho vueltas a un circuito urbano y un trazado de carrera a pie de 10 kilómetros.

En la modalidad de paratriatión, estará presente el viernes 18 el cacereño Kini Carrasco Ávila estará en la categoría PTS3 masculina. Esta será su última competición internacional.

También en la modalidad de paratriation estará presente la emeritense, afincada de Fuente del Maestre, Cristina Miranda Zambrano en la categoría PTS5 femenina.

#### Dardos



#### Celebrado el Campeonato Ciudad de Cáceres

El I Campeonato Ciudad de Cáceres tuvo lugar con las victorias de Peakt darts (tripletas, en la imagen), Bellick&Reina (parejas ciegas), Alvarito (individual nivel 1), Valle (nivel 2), ErJoaqui (nivel 3) y Yuman (nivel 4).

### FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE RUGBY

CONVOCATORIA DE ELECCIONES
A LA ASAMBLEA GENERAL Y
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
EXTREMENA DE RUGBY

Cando cumplimiento al Decreto 214/2003 de 26 de diciembre de 2003 publicado en el D 0 E n.º 1 de 3 de enero de 2004 se convocan licras construir en enero de 2004 se convocan presidente de la Federación Extremena de Rugby B proceso electoral dará comierzo el dia 35 de septiembre de 2024

Bi censo electoral, el calendario y demás documentos estan expuestos en la Dirección General de Jóvenes y Deportes (Avda Valhondo an Estas 1964) en Al Remai Respectora de Registra en Avda Pierre de Coubertin s/n. de Cáceres

La Junta Electoral estará localizada en los horarios previstos en el Reglamento en la sede de la Federación Extremeña de Pugby se ruega pedir cita www.fexrugby.es

EXTREMENA DE RUGBY
FOO. Autora Capitia.

### FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FISICOCULTURISMO Y FITNESS

CONVOCATORIA DE ELECCIONES A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL

Las elecciones a miembros de la Asamblea General de la Federación Extremeña de Fisicoculturismo y Fitness se realizaran el viernes 20 de septiembre de 2024, en primera convocatoria a las 10:00 horas y en segunda convocatoria a las 10:30 horas, en la Sede de la Federación Extremeña de Fisicoculturismo y Fitness. Toda la documentación referente a la misma se encuentra expuesta en la Web y tablón de anuncios de esta Federación.

Presidente de la Federación Extremena de Fisicoculturismo y Friness, JUAN CARLOS GOMEZ LANDERO

#### FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TENIS

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 214/2003, de 26 de diciembre, y en el Regiamento Electoral de la propia Federación se convocan, el día 19 de septiembre de 2024 electrones a miembros de la Asambiea Genera y à Presidente de dicha Federación Entremeña los ases.

Se encuentran expuestos en el tablón de anuncios de la Dirección General de Jóvenes y Deportes en Mérida y en la sede de la propia Federación en Cáceres, C/ Gli Cordero 17 A 5º B (y también en la web lederativa los datos no protegidos por la LOPD), la convocatoria, el regtamento electora incluyando el censo electoral y la regulación del voto por correo, la distribución del numero de miembros de la Asambiea General por circunscripciones electorales y estamentos, el calendario electoral, los modelos oficiales de sobres y papeletas y la composición de la Junta Bastanes.

Cáceres, a 12 de septiembre de 2024. EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EXTREMENA DE TENIS, Fdo.: FRANCISCO ROMAN MARGALLO.

### Teléfonos

#### Caceres

**EMERGENCIAS** Teréfono urgencias 112 Bomberos urgencias 080 Policia Local 072 Policia Nacional 091 Maltrato a la mujer 016

SALUD H. San Pedro 927 256 200 H V de a Montaña 927 256 800

C.S. Manuel Encinas 927 249 850 C.S. Plaza Argel 927 242 325 927 217 300 C.S. Zona Centro C.S. San Jorge 927 215 636 C.S. Aidea Moret 927 235 141

**SERVICIOS** Canal de Isabel II 927 211 250 ·berdola Electricidad 901 202 020 Repsol Carburantes 901 121 212 Tanatorio San Pedro 927 626 111 Tanatono Cense 927 221 129 Oficina DNI 927 626 546

Eltiempo

Previsión para hoy

Intervalos autosos, con nobosidad de

evolución y probables chubascos, que

acompanados de tormenta. Fer iperaturas

minumas sin cambios y máximas en ligero

posicionandose dei sai, en horas centrales,

pueden ser local nerate fuertes e ir

descenso. Vientos del variables

Máxima

Los embalses

Alcántara

Guadiloba

12 60%

**Valdecañas** 

524 36,2%

399 43,7%

248 95,3%

Cedillo

Gabriel y Galán

2.516 79 6%

f, ojos en general

Telefono Esperanza 927 627 000 900 500 800 Teléfono Javen OWIE 927 213 870 927 255 800 Ayto. Caceres 927 255 506 Diputacion

TRANSPORTES

927 232 500 El de autobuses 902 240 202 Estación de trenes Radio Taxi 927 242 424

MUNICIPIOS

Est busiliajadas

Plasericia hospital 927 458 000 Est, buses Plasencia 927414550 Est, trenes Plasencia 927 410 049 Navalmoral hospital 927548 900 927 530 555 E busNavalmoral E trenes Navaimoral 927 530 099 927 149 200 Cona hospita 927 501 599 Est bus Cona 927 321 202 Est, bus Trujillo Valencia trenes 927 580 072 Jarazz Est. bus 927 461 170 927 347 022 Miajadas G. Civil

Badajoz

SALUD H. Universitano 924 218 100 H. Perpetuo Socorro 924 215 000 H. Materno Infantil 924 215 000 Atencion Primana 924 215 087 V interv.Rapida 924 262 550

TRANSPORTES

Aqualia

Endesa

ffeba

927 3A7 797

V de Alcantara

Minima

Torrejón

175 93%

Plasencia

36 61%

La Serena

Cijara

Orellana

1.076 33,4%

630 41,8%

585 72,4%

927 212 983

140 270

de culaba e os

14° | 25°

Servicios Sociales

Limpieza Viaria

Est de autobuses 924 258 661 924 271 170 Estacion de trenés Radio Taxi 924 243 101 Aeropuerto 924 210 400 924 276 451 Tubasa SERVACIOS

900 822 085 924 222 789 924 210 000 Ayuntamiento Dioutación 924 212 400 924 213 000 Univ. Popular 924 210 071 900 210 101

tooler

14" 25"

المراجب

17- 29-

Badaroz

15° | 30°

Almendralejo

Zafra

14° | 27°

El Sol

Salida

07 58

Market Sec.

Odio eL.

847

Romper el...

**Buffalo lods** 

Un desastre...

16" | 28"

900 102 270

( 4 miles

16" 27"

15° 29°

Puesta

20 19

1745

18.00

Plasencia

18° | 28°

OMIC 924 258 661 Cementenos 924 210 018 Velatorio La Soledad 924 278 797 Tanatono P. Real 924 224 542

MERIDA Junta Extremadura 927 003 438

Agumer 924 301 754 Sevillana 924 300 360 924 381 000 Hospital 924 380 100 Ayuntamiento € de autobuses 924 371 404 Estación de trenes 924 318 409

**MUNICIPIOS** 

Almendralejo E. bus 904-670 220 Almendrate o E tren 924 660 883 Almendra ejo Ayto 924 670 507 Don-Bernto-hospital 924 811 510 Don Bernto C Salud 924812 410 Don Bendo E. buses 924 812 945 Don Benito E. trenes. 924 801 931 Villanueva E. buses 924 842 112 Villanueva E. trenes 924 841 691 Villanueva Policia 924 864 034

Navalmoral

15" 26"

Guadalupe

14° | 25°

Je a Stiffi d

16" 28"

Puesta

09 31

MÉRIDA

Truntlo

15° | 26°

Don Benito

16° | 28'

AZ SED

16° | 25°

La luna

Salida

21 02

21.30

21.00

667 770 446

22.00

22.30

19 00

19.30

#### **Farmacias**

#### CÁCERES De 9.30 a 22.00 horas

Av Virger de la Milimaña F. Av Afemania 29 F. Af the authoritate Ald vapas t oderny. Em aluera, le aide, 14. As de España 11 entre 1 aza Mily . B Mala Alicia dora il anienario il porto - LANGE HAYOU Y ALL PROJULES HAV AT DITE HE for the did to Amberesh

24 horas

Avid A 1 is thirtage 1 y Avid Sauth de Mos +2

#### PLASENCIA

De 9 00 a 22 horas

and Man 4 + aza Man 9 Pl 194 M Hay Fa and I make to hamilton I Av de Extremate at Av 3 3 6 TS

24 horas

Avda, Salamanca, 30

#### NAVALMORAL DE LA MATA

Inmaculada Sanchez Guerrero

CORIA

struia valiente riottriguez

TRUMLLO

Carlos Hernandez Gonzalez

4 16 Tet 27

JARALZ

MIAIADAS

Eugenio Tomas Blanca Mera

MORALEJÁ

Felipe Bueno Becerra

VALENCIA DE ALCÂNTARA

. . . . . . .

BADAIOZ De 9.30 a 22 horas

Corte Peteas, 104; C/ Campanilla, 36; Avda de Huelva, carried and and the Asian Street and The Street that is Mer to Applied the above, Santo Domingo, 6, Avda Mana Auxiliadora, 23: C./ Pantano de Cijara, 9, Avda, R. Carapeto, 95, R. Dominicana, 12 (Pol de la paz).

24 horas

Santo Uristo de la Paz, 29: Piaza Autonomia Extremeria, 3, Avda. Villanueva, 19 y Avda. Santa Marria, 20.

MÉRIDA

De 9.30 a 22 horas

Santa Eulava, 18 y 27; Roso de Luna, 11 y Morenas esquina Holguin, s/n.

24 horas

Astorga, 5.

ALMENDRALEJO

Cindesa tela Diva 82

DON BENITO De 9.30 a 22 horas

A Second FI + 4

24 horas

Pescadores, 97

VILLANUEVA DE LA SERENA

24 horas

Namba Cartée 161

VILLAFRANÇA DE LOS BARROS

24 horas

Fag ( P

ZAFRA

Paseo leres y V Marcos.

# Cines

#### CÂCERES

MULTICINES CÁCERES Plaza Sánchez Asensio, 3

Www.multicinescaceres.com

| Topuria_       |       | 20.00 |       |
|----------------|-------|-------|-------|
| No hables      | 17 30 | 20.00 | 22 15 |
| Lusticia       | 17.30 | 20.00 | 22 15 |
| Bitelchus      | 17.30 | 20,00 | 22,15 |
| EL 47          | 17.30 | 20.00 |       |
| Odio ek        |       | 20.00 | 22.15 |
| Romper,        |       | 19:45 | 22:10 |
| Un desastru.,  |       |       | 22 15 |
| Deadpool.      |       |       | 22 10 |
| Padre no       | 18.00 |       |       |
| Gru4           | 18.00 |       |       |
| Capitán avespa |       |       |       |
| Zafey          |       |       |       |

Lunes y miercoles no festivos 4 euros, Lunes en VOSE. Entradas en www.multicinescaceresidom. Eri HD Lunes en VOSE

#### PLASENCIA

MULTIUMES ALKÁZAR 927 423 537 Avda, Cañada Reat sin www.allgzamulticines.com 17.45 Odio el.,

Deadpool. 20.15 20.15 Bitekhus 17 45 BAT 17.45 Parpadea... 20 15 20 15 Romper ol. Justicia artificial 17 45 20 30 17.45 Hotel Bitcoin 20 15 No hables... 17.45 20,15 17.45 Zak y Wowo... Un desastre... 70.15 Dia del espectador Tueves no festi-

García de

310 55,9%

108 12,6%

Villar del Rey

107 81 6%

Sola

Alange

volwww.alkazarmulticines.com CORIA

CINES CORBA 927 504 102 Portezuela, 3 EL 47 **buffalo lúds** Bitelchus... No hables... Dia dei espectador tunes. Descanso, jue-

ves.Pensionistas. 350 euros (excepto sabadas y domingosi NAVALMORAL DE LA MATA

CINE NAVALMORAL Carretera Jarandilla, 26 cinquegraph(@daylamid.com)

Miercoles, dia del espectador Descanso, NEVES. BADAIOZ COMQUISTADORES Avenida de Elvas, s.n. Ministration of the last of th Deadpool... Odio al... 20.05 22.25 20.45 Biterich ... Miles L 20.00 22.20 20 45 Bulfalo fóds 18.15 20.50 El condu. 20.30 B 47 18.00 18.00 20 15 No hables... Hotel Bitcoin 17.50 19 55 Justicia... 18.05 20.10 Venta de entradas invivientradas com y 902 927 533437 221 622 Filmoteca Avda, Ricardo Carapeto, 30 1 € Abono 10 sesiones, 6 € Cine jurior, precios especiales.

974 138 435 CINES VICTORIA Centro Comercial El Faro www.cineswctoria.com 19.30 flomper et... 22 00 **Bullisio leids** 18 00 Birkhin. 16.00 20.00 22 00 Estacion... 22.00 Odio al... 18.00 20 00 Hotel Bitcom 22.00 20 00 No hables... 18.00 20 05 22.10 Zaky Wowo... 17.50 20.00 Un desastre... 18.00 22.00 **ALMENDRALEJO** 

CINES VICTORIA 924 677 TID C. Comercial de Almendratego mma.cinesvictoria.com

Bitelities. 18.00 20.00 22.00 Lib cibC 18.00 Romper el. 19.30 22.00 Estacion... Buffalo lods 18.00 No habies... 18.00 20.05 22 10 20:00 22.00 Un derendry,

Zak y Wowo. 17.30 Hotel Bilicoin 20.00 22.00 DON BENITO CINES VICTORIA 924 804 054

CC y Ocio Las Cambres drawn.cimesvictoria.com Ekeldus. 18.00 20.00 22.00 Romper et... 19.30 22.00 Estacion\_ 22:00 Buffalo (dds. 18.00 17 30 Zak y Wowe, Odio eL. 18.00 20.00 Un desentra... 20.00 22.00 18.00 Hotal Bitanin 22.00 20.00 No hables... 18 00 20.05 22 10

ZAFRA

HERTITINES ESPAÑA 924 95 00 39 Plaza de Espana, 23 www.mudicinesespaña.es Bitelchus... 18.30 21.00 Buffalo lóds 18.30 21:00 Odio al... 19.30 21.00 Miercoles, dia del especiador Tel: 924 550 039, Lunes v martes cerrado.

### La suerte

ONCE 18, 09, 2024 62 731 Serie 037 El Gordo 15 097.024

12 08 27 40 52 ( ave 4 ACERTANTES E ROS 5-1 0 0 10 0 4.0 0.00 8 4+1 21 177 mb 400 122 275,15 4-1 779 4725 5+0 21/3 17,33 2 - F 1,597 705 7 9 9 9 .-0 100

Super ONCE 18 09 2024

Sorteo 5

01 04 10 13 25 36 38 50 51 52 55-57-61-63-64-70-75-77-78-81

#### Euro jackpot

Sorteo 17 09 2674 01-03-13-24-44 Soles, 11-12

#### Eurodreams

Scuten 16 (N) , O, 4 12 18 21 28 31 32 5:01

**Triplex** 18 09 33,4 386 Sorteo 1 215 Sorteo 2 Sorteo 3 326

Bonoloto 18/09/2024 03-11-16-20-32-48 C49-R:2 **ACERTANTES** ELROS 6 1 1531210,76 5+C 2 82,634,14 102 810,14 5.246 23,63 93,299 4.00

Euromillones 17 09 4024 .40 40 32 41 44 El millón, GNN27244 E. 01-10 **ACERTANTES EUROS** 5.2 0.00 0

947 0 0.00 1.0 159 071 12 15 6 19 19 42. 4+1 41 () 150,35 3+2 917 79.73 4+0 1158 44.37 2+2 13.868 18,52 3+1 20.774 15 9 3+0 49 650 10.75 1+2 7 100 884 2-1 29h 919 685 2.0 4 35 752833

La Primitiva 16 09 2 374 01-09-11-34-35-44 C12 R:9 loker 1,29 547

ALERIANTES E ROS 5.R 0 0.00 0 0.00 9+6 58 819 29 85 25 37 30 5(45 6. ·b 100 541 8.00

#### Loteria Nacional

14/09/2024

Pringr Piem O 70 253 Segundo Premio 17.762 389

RE THAN A MOTHER WAR WIS DAILY IN AS PAGINAS CIPCIÁLES CORRESPONDIENTES

#### Sudokus

| 8 |   |   | 7 |   | 6 |   | 4 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 6 |   |   |   | 9 | 8 |   |
|   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |
|   |   |   | 4 |   |   | 3 |   |   |
| 4 | 9 |   |   |   | 8 | 7 |   |   |
|   |   | 7 |   | 2 |   |   |   | 5 |
|   |   |   |   | 6 | 9 |   |   |   |
| 3 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |
|   | 2 |   | 8 | 3 |   | 6 |   |   |

|   |   |   | 7 |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2 | 8 |   |   |   | 1 |   |   |
|   | 7 | 1 |   | 6 |   |   |   | 2 |
|   | 5 |   |   | 4 |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   | 7 |   |   | 9 |   |
|   |   |   | 1 |   |   | 7 |   | 5 |
|   | 8 | 4 |   |   | 6 | 9 |   |   |
|   |   | 9 |   |   |   | 3 |   |   |
|   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |

| 3 |   |   | 4 |   |   | 5 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |   |   |   |   |   |   | 7 |
| 4 |   | 2 | 3 | 5 |   |   | 6 |
|   |   |   |   |   |   |   | 8 |
| 9 |   | 4 |   | 2 |   |   |   |
| 1 | 7 |   |   |   | 9 |   |   |
|   |   | 9 |   | 6 |   |   |   |
|   |   | 5 | 2 | 3 |   |   |   |
|   |   |   |   | 1 |   | 7 | 2 |

| Ц | 1. | B  | 9  | $\mathbb{E}$ | 8  | F  | Z | 6 |
|---|----|----|----|--------------|----|----|---|---|
|   | 5  | 9  | 2  | 2            | 2  | I. | 9 | 2 |
|   | Ė  | 2  | 6  | 9            | L  | 0  | 1 | 5 |
| 9 |    | 2  | E  | Z            | 6  | 1  | 9 | L |
| 2 | 1  | 2  | 8  | Ģ            | 9  | 8  | 6 | 7 |
| 8 |    | C  | L  | Z            | 2  | 3  | 9 | 9 |
| 2 | Ī  | 5  | 22 | 8            | 0  | 6  | L | Z |
| 1 | 1  | Ŗ. | 2  | L            | \$ | 9  | 2 | 1 |
|   | r  | Į. | 9  | 6            | 1  | 9  | C | 0 |

cuadrados, con citras del t al 9, sin repetir ningun número en una misma fila, en una misma. columna, o una subcuadricula de 3x3

| 9           | 9     | Ξ   | L          | B           | 2        | 6        | 1          | č     |
|-------------|-------|-----|------------|-------------|----------|----------|------------|-------|
| Z           | 1     | 6   | 9          | 9           | 2        | *        | 9          | T     |
| g           | r     | Z.  | E          | Ζ           | L        | 9        | ō          | Ÿ     |
| b.          | 6     | 9   | 8          | 2           | 9        | 2        | £          | P     |
| 3           | 1     | Z   | 6          | 1           | 9        | 1        | S          | 1     |
| 2           | €.    | 5   | 2          | 9           | 6        | L        | ${\cal L}$ | 6     |
| Þ           | 6     | L   | ş          | 8           | €        | P        | 2          | 9     |
| 6           | 9     | 0   | 2          | à           | L        | ī        | 4          | 8     |
|             |       |     | _          | _           |          |          |            |       |
|             |       |     |            |             |          |          |            |       |
| Z           | 2     | 8   | S          | i           | 5        | í        | F          | 9     |
| 2           | 2     | 8   | 9          | i           | 8        | 45 Cm    | P          | 9     |
| 2 4         | 2 0   | -   | 9 4        | 6 9         | -        | 45 co co | F 2        | -     |
| 3           | 2 0 2 | ij. | C CD 40 CD | -           | -        |          | 1          | i     |
| P<br>L      | 2     | 6   | 7          | -           | 2        | ě        | 1          | 8     |
| 1           | 2     | 6   | to<br>fi   | g           | 2 5      | 8        | 3          | 8     |
| 1 8         | 20    | 6   | †<br>6     | g           | 2 5      | 8        | 3 3        | 8 1 6 |
| F<br>E<br>S | 20    | 6   | †<br>6     | 9<br>2<br>2 | 2 4 60 1 | 8 1      | 1 2 4 6 6  | 2 0 1 |

#### Seis diferencias





movida. 4. La mano de ella està movida. 5. La oreja es más grande, 6, Su cabello Distribution I, Le puisses en més larga. 2, feite le corbate. 3, Le lémpera està

#### Crucigrama

HORIZONTALES.-1: Que produce putrefacción o es causada por ella. Jugarretas.-2: Conectan, relacionan. Metal gris, pesado, duro, dúctil, muy resistente a la corrosión, usado para fabricar material quirúrgico. - \* Atravesar un camino pasando de una parte a otra. Comunidad de salvajes nómadas. Símbolo del indio.-4: Sospecho, creo. Cantidad que se ha de pagar en las aduanas por una mercancia. Letra griega.-5: Ciudad de Turquia. Nombre de consonante. Traje de etiqueta masculino.-6: Igualdad en la altura de las cosas. Ósculo. Provincia de cataluña.-7: Acudir. Emplees demasiado tiempo en hacer algo. Mentecatos.-8: Simbolo del oxígeno. Cama ligera para una sola persona. Propios del oso.-9: Orgánulo filiforme de algunas células que tiene función locomotora o excretora. Expresados verbalmente. En romanos, quinientos.-10: Echarpe. Apriscos cercados. Símbolo del berilio.-11: Conjunto de mujeres de un musulmán. Onomatopeya que imita el maullido del gato. Faltos de juicio.-12: Abreviatura de atmósfera. Contesté. Voz al teléfono.-13: Cabeza de ganado. Aderezo líquido de algunas comidas. Bodegas.-14: Sepulcro magnifico y suntuoso. Que tira a rojo.-15: Equivocado. Abreiatas...

VERTICALES.- 1: Seguidor de una secta. Encanto o gracia de una persona.- 2: Liar. Beber vasos de vino.-3: Formaciones cómeas de que está cubierto el cuerpo de las aves. Remar hacia atrás. Punto cardinal.-4: Bol. Lugar en que se trabaja una obra de manos. Voz arriera.-5: Sube la bandera en el mástil. Derribé. Taberna. - 6: Elevada de precio. Equivocación. Pasa de dentro afuera.-7: Partícula negativa. Preposición que significa después de. Ocupación, oficio.-8: Simbolo del azufre. Persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes. Digno de aversión.—9: Gira, viaje. Nacida en Soria. Abreviatura de arroba.—10: Saco o talega que llevan regularmente los pobres, pastores y caminantes para las cosas comestibles u otras de su uso. Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Símbolo del rubidio.-11: Voy caminando. Imite las acciones de otro procurando igualarlas e incluso excederlas. En la antigua cirugia, líquido seroso de algunas úlceras malignas.-12: Letra griega, Violenta exaltación y perturbación del ánimo. Pimiento americano,-13: Simbolo del sodio. Hijos de los tios de alguien. Nombre de varón.-14: Allanados. Golpe de una bola.-15: Relativas al sonido. Deshuesar.

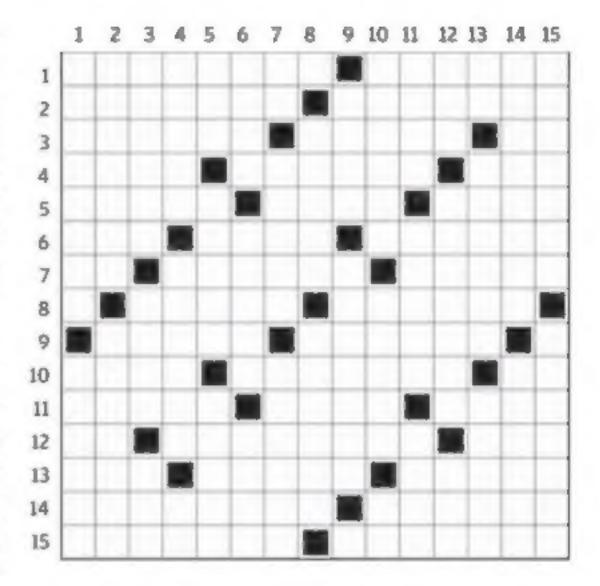

ER Res, Salas, Caves, Me Mausoleo, Rojiza, Ble Erróneo, Abridoc Oznico-4: Cigo: Ousies: D-16: Cuti Bergliez: Be-13: Hansur Mittle Idoz-13: VI Bezboudt Vito-Terno. Adeudo. Pst-St Adana, Erra, Frac. 46 Ras, Best, Lérida 🖎 it, Tardes, Memos 🗣 O. Calite, Selución sóno hertacontales, és épticas, Facras, Parias ar. Táris lo-3e Cruzar, Horda, In,-4e

### Olafo el vikingo Por Chris Brownie







#### **Ajedrez**

Las blancas juegan y ganan



· lett-1 sambaja nõbalot

#### HORÓSCOPO

**ARIES** 21 MARZO A 19 ABRIL El trabajo intelectual se verá favorecido. Aproveche el día y no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. No demore tampoco ese cambio que tiene planeado para su familia.

TAURO 20 ABRIL A 20 MAYO Si ejercita su ingenio encontrará la forma. de obtener mejoras económicas en su trabajo. A la hora de divertirse recuerde que no es necesario gastar una fortuna para pasarlo bien.

GÉMINIS 21 MAYO A 20 JUNIO Su capacidad de concentración será excelente, lo que le ayudará a conseguir grandes avances en su trabajo. Por la noche deberá controlar su tendencia a los excesos en la mesa.

**CANCER 21 JUNIO A 22 JULIO** 

No quiera hacerlo todo en su trabajo. Una charla intima le permitirá descubrir nuevas facetas en la personalidad de un familiar que le sorprenderán. Entendimiento total con su pareja.

LEO 23 JULIO A 22 AGOSTO Probablemente habrá problemas de última hora en sus negocios. Tenga calma. Dia favorable para la amistad, sin que ello deba traer gastos extras. Buenas relaciones familiares.

**VIRGO** 23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE No se aferre tanto a sus planes y déjese llevar más por la improvisación. Si tiene hijos pueden causarle algún pequeño problema. Viaje imprevisto a la vista, pero con excelente augurios.

LIBRA 23 SEPTIEMBRE A 22 OCTUBRE No desaproveche una nueva oportunidad profesional que es muy probable le surja. Dedicará tiempo a conseguir lo que ambiciona. Hoy se mostrará complaciente con su pareja.

**ESCORPIO** 23 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE No sea tan individualista en su trabajo y solicite la ayuda que necesita. Día muy favorable para las relaciones amistosas, que resultarán muy gratificante en todos los sentidos.

**SAGITARIO** 22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE Su capacidad le permitirá resolver satisfactoriamente tareas y obligaciones pendientes. En sus relaciones afectivas le conviene controlar cierta propensión a la soberbia.

**CAPRICORNIO** 22 DICIEMBRE A 19 ENERO Acusará el esfuerzo realizado en su trabajo, por lo que su rendimiento será escaso. Un exceso de susceptibilidad por su parte podría ser motivo de enfrentamiento con un amigo.

**ACUARIO** 20 ENERO A 18 FEBRERO La irregularidad en el trabajo no le permitirá cumplir con sus objetivos. Si no controla su mai humor puede tener problemas en el seno familiar. Por la noche dediquese a descansar.

PISCIS 19 FEBRERO A 20 MARZO No crea que sus asuntos profesionales saldrán adelante si no les da el impulso que necesitan. La velada será inoividable, acentuándose la amistad y apareciendo ciertas dosis de nostalgia.

Jueves, 19 de septiembre de 2024

#### La1

06.00 Telediario matinal. 08.00 La hora de La 1. 10.40 Mananeros.

Con Adela Gonzalez.

14,00 Informativo territorial.

14.10 El gran premio de la cocina. Con Lydia Bosch y German González

15.00 Telediario 1.

Con Alejandra Herranz 15.50 Informativo territorial.

16:15 El tiempo.

16.30 Salon de té La Moderna.

17.30 La Promesa.

18.30 Valle Salvaje

19.25 El cazador.

Con Rodrigo Vazquez 20,30 Aqui la Tierra. Con Jacob Petrus.

21.00 Teledianio 2. Can Marta Caraza.

21A0 La Revuelta. Can David Brancano

22,50 59 segundos.

Can Gemma Nierga 01.15 Nuestro cine.

Loving Pablo.

03.05 La noche en 24 horas. Con Xabier Fortes.

#### La 2

09.30 Agui hay trabajo. 09.55 La aventura del saber.

10.55 La 2 express.

11.05 Documenta2.

11.55 Al filo de la imposible.

12.25 Las rutas D'Ambrosio. 13.25 Mañanas de cine.

El vengodor del Sut

14.45 Curro limenez. La Dotarosa

15.45 Saber y ganar. Con Jordi Hortado

16.30 Grandes documentales.

18.00 Documenta2.

18.55 Grantchester

19.40 Culturas 2.

Con Tania Samas. 20.15 Mi familia en la mochila. Ruta del Condor Quito-

Mancoro-Truplio. 20A0 Reformas extraordinarias de George Clarke. Estacion de policia, Yorkshi-

re del Oeste. 21.30 Cifras y letras.

Con Aitor Albizua. 22.00 Como nos reimos!

60.00 LateXou con Marc Giro. O1.10 Ay, Carmen!

#### Antena 3

06.00 Ventaprime.

06.15 Las noticias de la manana,

08.55 Espejo publico. Con Susanna Grisa.

13.20 Cocina abierta con Karlos

onsniugsA 13.45 La ruleta de la suerte.

Con Jorge Fernandez 15.00 Antena 3 Noticias 1.

Can Sandra Golpe

15.30 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie Riqueiro y Alba Dueñas

**15.35** El tiempo

15.45 Suenos de libertad.

17,00 Y ahora Sonsoles. Con Sonsoles Onego

20.00 Pasapalabra. Con Roberto Leal

21.00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Volles y Esther Vaquero.

Al final del camino.

21.30 Deportes.

21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero. 22.45 El peliculan.

Мата о рара. 01.05 Cine

#### Cuatro

07.00 Love Shopping TV Cuatro.

07.30 Toma salami?

**08.25** Callejeros viajeros. 10.25 Viajeros Cuatro.

11.30 En boca de todos. Con Nacho Abad

14.00 Noticias Cuatro. Con Alba Laga

14.55 ElDesmarque Cuatro. Con Manu Carreno

15.10 El tiempo.

15.30 Todo es mentira. Con Risto Mejide

18.00 Lo sabe, no lo sabe. Can Xusa Jones.

19.00 Boom!

Con Christian Galvez 20.00 Noticias Cuatro. Con Diego Losado y Mánica

Sanz 20.45 El Desmarque Cuatro. Con Ricardo Reyes.

21.00 El tiempo.

21.15 First Dates

22.50 Horizonte Con ther Juneoez

01.50 El Desmarque madrugada.

02.30 The Game Show.

03:10 En el punto de mira.

#### Tele 5

08.55 La mirada critica.

10.30 Varnos a ver.

15.00 Informativos Telecinco tes Blanco

15.25 ElDesmarque Telecinco. Con Lucia Taboada

**15.40** El tiempo.

15.45 El diario de Jorge. Can Jarge Javier Vazquez

20.00 Reacción en cadena.

Con Ion Aramenda 21.00 Informativos Telecinco.

21.35 ElDesmarque Telecinco. Con Motios Prots Chacon.

21.45 El tiempo

21.50 Gran Hermano. Con Jorge Jovier Vazquez.

02.20 Toma salami!

03.00 El horoscopo de Esperanza Gracia.

#### La Sexta

09.00 Aruser Ds. Con Alfonso Arus

TLOO Al roja vivo.

Con Antonio Garcia Ferreras. 14.30 La Sexta noticias 18 edición.

Con Helena Resano.

15.15 Jugones.

Can Josep Pedrerol

15.30 La Sexta meleo. 15.45 Zapeando,

Con Dani Mateo.

17.15 Mas vale tarde. Con Cristina Parda e Iñaki Lopez

20.00 La Sexta noticias 2ª edición. Con Cristina Saavedra y Rodrigo Blazquez

Con El Gran Wyoming y

2100 La Sexta Clave. Con Joaquin Castellan

21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes.

Sandra Sobatés. 22.30 El taquillazo.

21.30 El intermedia.

Mortal Kombat.

01.00 Cine.

El triangulo del diablo. 02.40 Pokerstars.



Paramount Network

06.00 Cinexpress. 06.10 Cine: 5to-

yan. 08.10 Central de cómicos.

08.45 La tienda de Galeria del Co-

leccionista, 11.30 Cinexpress, 12.10

Embrujadas: Motod a Billie 13.05

de una estrella del rock 15.05 Aga-

asesinatos de Midsomer. Sangre

en la mantura y La tierra silencia-

sa. 22.00 Cine: A Good Man. 00.05

Cine: Triple amenaza.

Radio 1 Badajoz

FDF

22.30 LA SEXTA 'Mortal Kombat' El luchador de MMA Cole Young desconoce por que el emperador Shang Tsung de Outworld ha enviado a su mejor guerrero, Sub-Zero, para darle caza.

Colomba: Colombo y el asesinato tha Christie: Poirot: Cuatrocientos mirlos. 16.10 Los misterios de-Murdoch. El rebelde y el principe y El molesto planeto roja 18.10 Los Vila, Gemma Manzanero.

774

Radio 1 Caceres

06.12 Love Shopping TV FDF. 06.42 Miramimusica 07.00 Toma salamil 07.09 Love Shopping TV FDF. 07.39 Los Serrano: Enhorobueno por el programa: 09.21 Aida. Emissión de tres episodios. 13.00 La que se avecina. 22.55 Cine: 2 Fost 2 Furious. A todo gas 2. 00.58 La que se avecina: Un salvastip antibacteriano, un borderline gemelier female friendly y la aperación coleton 02.39 The Game Show 03.19 La que se avecina: Un romance otoňal, un ploto prohibido y una serpiente constrictora. Walton.

#### Neax

06.00 Hoteles con encanto, 07.00 Neox Kidz. 10.00 Modern Family. Emission de cinco episodios. 12.25 Los Simpson, 16.10 The Big Bang Theory, Extirpando las entrañas de un pez, La simulación Santa Clous, La equivalencia del sandwich vegetal. 19.45 Chicago P.D. Aferrado o la salvación, Fagin, Ejercita de uno, Encrucijada, Reforma, No leo las noticias, Más quisieras y Asilo religioso. 02.35 Jokerbet ;damos pego! 03.15 The Game Show Presentadores: Sofia del Prado, Marc.

#### DMAX

09.29 Aventura en pelotas. 10.25 Secretos bajo tierra. Emissión de dos episodios. 12.16 Alienigenas. La infección alienigeno y El proyecto hibrido. 14.06 Expedición al pasado. Lo ciudod perdido del jaguar blanco y El botin perdido de Dillinger, 15.57 La pesca del oro. Nieve cegodora y Dolor en el hielo. 17.47 Pesca radical. 18.42 Pesca radical. 19.38 Joyas sobre ruedas. 21.30 ¿Cômo lo hacen? 22.30 Atienigenas, y La gran reveloción OVNI. 00.24 Abduccion alien Travis

TVE-1 '59 segundos' Espacio de actualidad que cuenta con una mesa en la que distintos periodistas especializados debaten sobre diversos temas con un tiempo delimitado.

22.50

### **Canal Extremadura**

08.00 Primera hora.

Can Javier Trinidad 10.00 Conexión Extremadura. Con Sara Brayo y luan

Pedro Sanchez 12.35 Territorio Extremadura. Con Isabel Casilda

12.55 Buenas migas.

13.25 A nuestra salud. 13.57 Extremadura noticias. 14.30 Deportes. Espocio dedicado a la

información de actualidad deportivo.

14.45 El tiempo. 14.55 El campo es vida.

15.25 Cine. Loio Colt. Lola y sus amigas son bailarinas de saloon que llegan o Santa Anno, una ciudad que vive atemorizada por El Diablo, que quiere vender la tierra a una empreso de ferrocarril

16.45 Life.

COPE Caceres

17.30 Conexion Extremadura. Can Sara Bravo y Juan Pedro Sanchez Programa de actualidad y servicio público desde tudos los rincones de Extremodura 20.30 Extremadura noticias.

21.15 El tiempo.

21.20 Deportes. Espacio dedicado a la información de actual ded

deportivo 21.35 Atrapame si puedes, Can Alicia Senovilla Programo de preguntas y respuestos, destinado a todo la familia. Cinco concursantes intentan llevarse el bote respondiendo a

preguntas 22.20 Muevetel

22.55 Esta es mi casa. 00.55 El campo es vida.

01.05 Atrapame si puedes

02.00 Extremadura noticias 02.40 Conexión Estremadura. Con Sara Bravo y Juan Pedro Sanchez. Programa de actualidad y servicio público desde

todos los rincones de

Extremodura 02.45 El tiempo.

03.00 Conexion Extremadura Con Sara Bravo y Juan Pedro Sanchez Programa de actualidad y servicio público desde todos los rincones de Extremodura

Radio 5 Caceres

03.10 El tiempo.

Con Ano Terradillos.

Con Joaquin Prot y Patricia Pardo.

Con Isabei Jimenez y Ange-

17.30 TardeAR Con Ana Rosa Quintana

Con Carlos Franganillo y Leticia Iglesias.

02.00 Gran Madrid Show.

21.45 Antena 3 'El hormiguero' El programa cierra la semana con la visita de los actores Antonio Banderas y Marta Ribera, que vienen para hablar de Gypsy, el nuevo musical que van a estrenar.

#### Clan TV

15.23 Bob Esponja. 16.07 Danger force. 16.50 Peppa Pig. 17.05 El gran show de Baby Shark, 17.26 Milp. 17.47 Las pistas de Blue y tú. 18.09 Simon, 18.25 Petronix, 18.49 Hello Kitty, super style! 19.00 El relugio de Audrey. 19.11 Polinopolis. 19.33 Tara Duncan. 19.57 Heroes a medias, 20.08 Superthines Rivals of Kaboom. 20.16 Monster shaker. 20.38 Henry Danger, 20.59 Una casa de locos. 21.21 Bob Esponja. 21.43 Henry Danger 22.05 Danger force. 22.47 Los misterios de Laura. 00.01 Cuentame como pasó.

#### Disney Channel

13.40 Bluey, 14.35 Marvel Spidey y su superequipo. 15.00 Los Green en la gran ciudad. 15.55 SuperKitties, 16.45 Hailey, a por todas! 17.40 Rainbow High Shorts. 17.50 Hamster & Gretel, 19.00 Kill. 19.55 Bluey: 20.50 Los Green en la gran ciudad, 22.25 Prodigiosa: Lasaventuras de Ladybug. 22.50 Pequenos Cuentos Chibi. 22.55 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 23.45 Los Green en la gran ciudad. GLAS Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug, 03.15 GhostForce, 04.20 El imparable Yellow Yet.

Radio 5 Badajost

#### Boing

17.37 El asombroso mundo de Gomball, 18.28 El mundo de Craig. 18.56 Beyblade X. 19.22 Teen Titans Go. 19.48 Tiny Toons, Looniversidad. 20.15 Doraemon, el gato cosmico. 21.47 Los Thunderman. 22.40 El asombroso mundo de Gumball, 23,28 Dragon Ball Super. 23.53 Pokemon: sol v luna. 00.18 Teen Titans Go. 01.05 Steven Universe. 01.40 Viales definitivos Pokemon. 02.00 El asombroso mundo de Gumball 02.44 El valiente principe Ivandoe 03.07 (ade Armor

#### Nickelodeon

11.50 Los Thunderman, 12.43 Bob Esponia. 13.37 Patricio es la estrella. 13.58 Los Casagrande. 14.48 Una casa de locos. 15.38 Zokie de Planeta Ruby. 16.00 Kampamento Koral Bob Esponja primeras aventuras, 16.25 Bob Esponja, 17.16 Una casa de locos. 18.43 Equipo Danger. 19.30 Una verdadera casa de locos. 19.55 Los Thunderman. 20.48 Henry Danger, 22.01 Bob Esponja. 22.53 Una casa de locos. 00.18 Bob Esponia. 02.09 Kampamento Korat Bob Esponja primeras aventuras. 02.31 Los Casagrande.

> 1259 COPE Badajoz

#### Canal Ext. Radio 5 Onda Cero Radio 2 Radio Onda Cero SER Radio 3 40 Onda Cero Radio 3 Radio 1 SER/40 Estudio Radio Almendralejo Caceres Caceres Truptlo Caceros Caceres Badajoz Plasencia Caceres Corns Caceres Plasencia 89.8 90A 89.5 COPE Radio COPE Onda Cero Onda Cero COPE COPE Radio 1 KISS-COPE SER Radio 5 SER SER Canal Ext. Radio 5 Radio 2 Carral Ert. Canal Ext. Wva. Serena Hurdes Badayoz D. Benito-Wa Jaraiz Merida Caceres Plasencia Montgo Menda Caceres Badajoz Merida Badayoz Campina SUR Almendralejo Navalmoral Badajoz Cona Coria 900 1107 1125

SER Badajor

Jueves, 19 de septiembre de 2024

#### En la primera temporada empezó a explotar su perfil de 'señora de...', mostrando sin tapujos (presumiendo, vamos) lo bien que se vive siendo la novia de Cristiano a cambio de ser un ama de casa perfecta y una madre entregada a sus hasta entonces cuatro hijos. Aunque ya hiciera sus pinitos profesionales. Mostrar sin reparos tanto lujo y que lo contara en plan 'yo, flipo, tía', la hacían arrebatadora. Y ahí empezó el fenómeno. En la segunda, ya venía más crecida, más diva, y es que, tras el éxito del 'reality', en los eventos de nivel las estrellas internacionales se rendían a sus pies. Aunque también ofrecía su parte más frágil al compartir un hecho trágico que ni todo el dinero del

da de uno de sus hijos al nacer.
En esta tercera temporada que ayer estrenó Netflix, Georgina Rodríguez ya es la estrella en que se ha sabido convertir y los seis episodios exploran nuevas facetas de esta Cenicienta del siglo XXI que cambió la calabaza por el Lamborghini, en un hechizo que parece continuar.

mundo puede minimizar: la pérdi-

Y es que Georgina logra provocar rechazo y adicción por partes iguales (su figura es digna de estudio por psicólogos y sociólogos), pero nunca indiferencia. Hay quien no la soporta, o no ve su 'reality' o lo hace refunfuñando (que ya son ganas de sufrir), pero al resto le resulta hipnótica su presencia y su forma de narrar. Y estos últimos comprobarán en esta temporada que Georgina (como reza el título) ya es Georgina y punto. Ya no habla de su pasado, porque ya nos lo sabemos (o eso creemos) y lo que importa ahora es su presente. Y aunque ella es la estrella indiscutible, para contrarrestar esa imagen del padre ausente que se podía desprender de anteriores episodios, hay una mayor presencia de un Ronaldo entregado (a ratitos) a sus hijos y a su mujer.

#### La persona más famosa

Precisamente en una de esas escenas familiares con los siete entorno a la mesa es cuando el futbolista le pregunta a los niños quién es la persona más famosa que conocen y uno de ellos suelta: «¡Mamá!». Aunque, ante la cara de perplejidad de él y la de indisirnulado orgullo de ella, otra hija lo acaba arreglando: «¡Papá!». (No obstante, la próxima estrella será la pequeña Alana, que apunta maneras con su gran personalidad y desparpajo. Al tiempo). Y por si no quedara claro quién es el 'jefe', en estos nuevos episodios son muchas las visitas a los estadios a ver lo importante que es el patriarca, que sigue siendo el mejor goleador del mundo y una estrella que idolatrar en el altar que le han montado en Riad (Arabia Saudí) en forma de Museo de Cristiano Ronaldo.

Porque, con su fichaje por el Al-Nassr, ahora ese es su hogar. En la

### Estreno en la pequeña pantalla

La novia de Ronaldo, que ha triunfado con su 'reality' en Netflix, protagoniza una nueva temporada en la que muestra su vida en Arabia Saudí

# 'Soy Georgina 3': la Cenicienta del siglo XXI sigue contando su cuento

INÉS ALVAREZ Barcelona



primera entrega les vimos en sus residencias de Madrid y Turín; en la segunda, mudados a Manchester; y ahora, en su mansión de Riad, un marco que no podía ser más ideal para gente de su nivel. Así en esta temporada, que, a modo de las aventuras de Tintín, se podría titular 'Georgina en el Imperio del Lujo Obsceno', vemos cómo ir el fin de semana a la playa en familia es instalarse en un impresionante 'resort' flotante en el Mar Rojo («el mayor lujo para nosotros es estar con los niños en la naturaleza», asegura),

La 'influencer' nos regala también impagables 'momentos choni' o situaciones en las que se ríe de sí misma

que en Navidad les monten una pista de hielo en el jardín («Georgilandia») o celebrar su 30° cumpleaños en Las Maldivas con la prole (sus hijos y su equipo). Pero es que Georgina nos ha habituado a que esto sea normal y disfrutemos adentrándonos en un mundo al que nunca más nos van a invitar. Capítulo aparte son los maravillosos paisajes mostrados, como el desierto de Al-Ula, de una belleza difícil de describir.

#### Modelo e ídolo

No obstante, como modelo e 'influencer' 'top' que ya es (tiene 28 millones de seguidores en Instagram), su mundo no acaba aquí. La vemos acudir a París, para un desfile de Loewe, con una elegantísima gabardina de napa de la firma y una pinza en el pelo de esas que venden en el súper. «Soy incapaz de viajar sin mi pinza», asegura (y en el Carrefour ya están aumentando el 'stock'). Cuidadosa con su imagen, el mimetismo con las mujeres ricachonas de Arabia Saudí está muy logrado. Con el pelo más oscuro, unas enormes cejas trazadas, gafas de sol enormes y jerséis de cuello alto podría pasar por una de ellas.

Aunque no pierde su esencia sexi y por eso no duda en acudir a unos premios en Riad con un escote de lo más descarado, provocando una escena de lo más chocante: mujeres vestidas con túnicas negras de pies a cabeza (y con velo algunas) agolpándose para hacerse un 'selfie' con ella. Y es que el 'reality' no para de mostrar cómo la idolatran unos y otros, por lo que entre tanto peioteo vil es un acierto que su agente, Ramon Jordana, le esté echando constantemente pullitas. Un contrapunto necesario que humaniza el asunto.

Además de sus éxitos profesionales (que si portadas de "Vogue", que si un vídeo con Sebastián Yatra, que si su debut como modelo de pasarela), que la encumbran más y más, la 'influencer' nos regala también impagables 'momentos choni' o situaciones en las que se rie de sí misma. Como cuando se suelta la faja y se pone las chanclas Adidas (ya no usa chándal con ribete) que la hacen entrañable. O cuando muestra cómo recibe clases de inglés mientras le hacen la manicura y la pedicura y uno descubre que, aunque no llega a ser un Mario Vaquerizo, tendrá que seguir haciéndose más las uñas.

Sin olvidar cuando se entrega con gula al jamón (costumbre que no abandona ni en Arabia Saudí) y al vino tinto. No faltan (no podían faltar) esos momentos que la convierten en la nueva 'princesa del pueblo', como cuando visita a una niña con cáncer, invita a una sesión de fotos a la hija del chófer de una amiga o cuando acude (en Rolls blanco y con un traje de punto blanco celestial) a la Iglesia para dar gracias a Dios, que por generoso no será.

Como ella es la protagonista y la narradora de su propio cuento, aprovecha para exaltar a su príncipe azul («Ronaldo es el compañero de mi vida, mi confidente, mi alma gemela») antes de poner el broche final: «Hasta aquí todos los sueños que se han convertido en realidad. Siento que nuestra vida pronto va a cambiar, pero mientras tanto seguiré caminado de vuestra mano y en la misma dirección hacia un futuro brillante». Lo que viene a ser: fueron felices y comieron perdices (o mejor jamón). Y colorin colorado, este cuento no se ha acabado. Epilogo: por cierto, ¿la veremos teñida de rubia a lo Bad Gyal? ■

El cantaor extremeño Francisco Escudero, conocido como 'El Perrete', llenó ayer de flamenco el Instituto Cervantes de Lisboa para presentar una nueva edición del Aula Enrique Morente, dentro del XVII Festival Flamenco de la capital lusa. El artista, que acumula un palmarés de premios y ha actuado en varios festivales internacionales, dio una conferencia acompañada de música sobre «el flamenco como vida» en el contexto de las clases de canto que imparte a los jóvenes. En ella planteó, desde su experiencia como docente y cantaor, lo que aporta este arte en la vida de las personas y quiso desmitificar los estereotipos atribuidos a este género musical.

el Periódico

«También trata de explicar cómo ha cambiado la visión de un flamenco en cuanto a forma de vivir, bohemia, que también es necesaria, pero no como lo hacían los maestros antiguos», matizó Escudero, que ahora está grabando su segundo trabajo discográfico, 'Luz de guía'.

Ilustró estos temas a través de su música, de la mano del guitarrista pacense José Ángel Castilla y dos jóvenes talentos: Daniel González Antonio, natural de Badajoz, ya galardonado con el premio nacional de 'Cantes de Trilla' y Asier Fernández Márquez, de apenas 11 años, ambos alumnos suyos.

'El Perrete' actúa en Lisboa con cierta frecuencia «por decisión artística», dijo en declaraciones a la Agencia Efe en la capital lisboeta Carlota Costa Cabral, presidenta de Zález Artist Collect, la asociación cultural portuguesa fundada 2022 para impulsar el Festival Flamenco Lisboa, presente en cualquier mes del

«Es un artista al que apoyamos por su trascendencia en los cantes extremeños y el flamenco en general», subrayó la presidenta.

año.

El Aula Enrique Morente se fundó tras el fallecimiento del que es considerado uno de los grandes renovadores del flamenco para «tratar de proyectar su legado de compromiso artístico», señaló Costa Cabral.

La conferencia del artista -que a sus 32 años ha actuado en Eslovenia, Israel o Croacia-, llega a Portugal tras presentarse durante los meses de marzo y abril de este año en Badajoz.

IO a 12h

#### SIN FRONTERAS

ROCIO MUNOZ

Cuando el arte es vida.

Ha actuado en Eslovenia, Israel o Croacia. Ayer lo hizo en el Instituto Cervantes de Lisboa, donde Francisco Escudero, 'El Perrete', demostró que su talento extremeño es universal



# **CENTRO DE** RECONOCIMIENTO **DE CONDUCTORES** CÁCERES SABADOS

LABORABLES. 9 a 13.30h

927 242019

Estamos en



CARNET DE COMBUCIR PERMISCIS DE ARMAS SECURIDAD PRIVADA

LABORABLES 10.50 a 13.50h

SIN CITA PREVIA

PERFERENCIAS MÉDICOS

**CENTRO DE** RECONOCIMIENTO MÉDICO VIRGEN DEL PUERTO

SABADOS

927 412 332

C/ La Salie.23 (frente al ambulatorio) PLASENCIA



ENTIDADES COLABORADORAS DE TRÁFICO (Gestionamos directamente toda la tramitación)